

5.7.227

5 N.7.

At The mi

Same b Coope



# REVELLE ELEMENTI

DELL

ARITMETICA UNIVERSALE

E DELLA

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA

DI FILIPPO ANTONIO

# REVELLI

DOTTORE DEL COLLEGIO DELLE ARTI LIBERALI GIA' PROFESSORE DI GEOMETRIA PEL CORSO D' ANNI 26. IN QUESTA REGIA UNIVERSITA', ORA MASTRO AUDITORE NELL'ECCELLENTISSIMA REGIA CAMERA DE' CONTI

PARTE

Dolla fibrario di San. Giufeppo di Firenza de BB. Minimi 18 18 nell'anno 17/113

IN TORINO M. DCC. LXXVIII,





# GIAMMICHELE BRIOLO

Questi Elementi di Geometria, che colle stampe presento al Pubblico in lingua volgare, sono quelli medessimi, che con mirabile precisione ed ordine surono in lingua latina composti, e dettati nella R. Università di questa nostra Merropoli dal Regio Professore di tale facoltà il Signor Filippo Antonio Revelli dall' anno 1750 sino al 1776

Street by Leavigh

in cui dalla Reale generofa munificenza del felice Regnante nostro Sovrano su promosso alla ragguardevole carica di Mastro Auditore nella R. Camera de' Conti, in premio delle sue lunghe oneste fatiche, e della sollecita attenzione, con cui per tutto quello spazio di tempo con universale applauso, e gradimento s' impiego a prositto della studiosa

gioventù.

La singolare modestia, ed umiltà senza pari, che adornano il mille volte da bene, e savio Autore, non soffre ch' io m'estenda nel far le lodi della persona sua; nè sono da tanto che vaglia a commendarne gli scritti, essendo questi per l'eccellenza, e merito loro più che baltanti a procacciarli la dovuta riputazione e lode, e fiami perciò folamente permesso il dire quanto ho sentito da persone intendentissime, e nelle matematiche versatisfime, che non ha Geometria uguale, non che migliore di questa, e su cui con maggior facilità, e da per se stessa, e senza noia possa formarsi la gioventù in tale studio, studio che luminosa face presenta, e sicura guida ad ogni forta di dottrine.

Ma così van le vicende del mondo, e noi non sappiamo il perchè. Questi stessi elementi ebbero la mala sorte di comparire alla luce nel 1772 in Venezia dai torchi degli eredi di Niccolò Pezzana in due volumi in quarto; il primo col titolo di Nuovi Elementi delle matematiche univerfali contenenti l' Aritmetica, l' Algebra, e la Geometria, con facile, e particolar metodo esposti ad uso della studiosa gioventi. E l' altro col tititolo di Elementa matheseos ad usum studiosa juventutis elucubrata.

Ebbero la mala sorte dico di comparire, perchè malmenati, informi, e di tanti e tanti madornali spropositi ripieni comparvero; non sapendo cred' io ancora ben distinguere ilfil dall' accia quel buon uomo, che volle a suo nome stamparli, egli, come li capitarono alla mano per qualche ignorante scolaro, che aveva mal inteso, e peggio scritti: tali elementi, che il laborioso Professore dettò nel principio della sua carriera allor quando era incaricato di reggere la cattedra di matematica, oltre la fua, fenza badar più in là, tocco soltanto dal solletico di comparir dotto, fece gnocchi, come suol dirsi, della non sua pasta, e con solenne ridicolossiffima prosopopea sen fece bello.

Non sarebbe mancato al prestante autore acconcio modo di rintuzzare si fatta traccotanza, ma pieno di vera, e soda virtù, gliene sece larga larghissima remissione.

Sappia per altro costui, che non bastava omettere la presazione, ed aggiungere due dedicatorie, ed un avviso al lettore, e fare una sguaiata traduzione per far apparire suo il non suo; nè bastava il dire d'estersi fervito degli elementi di matematica di Mr. de la Chapelle, e di Sympson probabilmente non mai da lui conosciuti, che senza gli occhiali chiunque vede non avere questi scritti alcuna relazione con tali autori.

Il nostro Signor Revelli a cui era prescritto dalle Regie Costituzioni d'insegnare gli elementi d' Euclide, e l'aritmetica, non si è preso veruno per guida, ma bensì con ordine diverso da quello d' Euclide, e di altri autori proccurò con tutta la chiarezza, e brevità possibile di proporre, e dimostrare tutte quelle verità, che ritrovansi in Euclide, ed altrove più utili, e più necessarie a' giovani principianti per acquistare un esatto raziocinio, e che loro abbisognassero per lo studio delle sische, e delle matematiche, e che potessero facilmente ancora condurre gli architetti civili, e militari, ed i misuratori a conoscere da per se stessi, e dimostrare le operazioni de' loro problemi.

In queste mie stampe poi, le quali con molta avidità, e con genio intrapresi per dare un attestato di quella gratitudine ch' io tengo verso un tanto maestro, la cui scuola mi glorio d'aver frequentato, se mai per avventura qualche menda s' incontrerà, che sfuggita dall' occhio mi sosse, spero trovar perdono da quel Pubblico rispettabile alla cortese grazia del quale coraggiosamente le porgo.

# A. L.

Quest' opera, che pubblichiamo divisa in due volumi, o parti separate, contiene gli Elementi dell' Aritmetica universale divisi in tre libri, e quelli della Geometria piana e solida in sette.

Sonovi nella prima parte i tre libri dell' Aritmetica col primo della Geometria; nella feconda faranno li rimanenti fei libri coll' indice delle operazioni appartenenti alla Geometria pratica dimostrate in essi, e dodici rami delle figure necessarie alle dimostrazioni ivi

contenute.

Si spiegano prima d'ogni cosa (pag. 1. e seg.) i vocaboli più frequentemente usati in queste, ed in tutte le altre matematiche scienze.

Nel primo libro dell' aritmetica (pag. 5. e feg.) premesse le necessarie desinizioni, e la spiegazione dei caratteri, e dei segni, di cui sa d'uopo servirsi nelle aritmetiche operazioni, s' insegna il calcolo dei numeri, e delle lettere in interi.

Nel secondo ( pag. 69. e seg. ) si trovano le operazioni aritmetiche delle frazioni, e tra le definizioni di esso libro ( pag. 74. e seg. ) le necessarie nozioni della ragione geometrica, e della equazione; e (pag. 80., e Jeg.) i tredici primi assiomi.

Nel terzo si tratta (pag. 110. e seg.) della formazione delle potestà delle quantità, e della estrazione delle radici quadrate ( pag. 121. e seg. ) delle cubiche ( pag. 129. e seg. ) da' numeri, e dalle quantità letterali (pag. 134.

137.).

Il calcolo delle quantità radicali si trova per appendice ( pag. 142. e seg.).

Il primo libro della Geometria contiene la scienza universale delle ragioni, e proporzioni geometriche ( pag. 159. e seg. ) delle aritmetiche ( pag. 211.) delle armoniche ( pag. 227.) le principali proprietà delle progressioni geome-triche (pag. 170, 171, e seg. 202, 203, ec.), delle aritmetiche (pag. 213, e feg.). Si di-mostra (pag. 206. e feg.) che l'ultimo in-finitessimo permine di una progressione geometrica decrescente si è la cifra zero. Si defini-scono i logaritmi, (pag. 216.) e si spiega l' indole, e la proprietà di essi; e trovasi per aggiunta il calcolo de' numeri decimali ( pag. 217., e seg.).

Nel secondo si dimostrano le proprietà, e gli accidenti delle linee rette, degli angoli piani rettilenei, delle linee parallele, l'uguaglianza, e la diversità dei triangoli rettilinei, e dei parallelogrammi, e la costruzione, e la misura di essi; nel corollario terzo della definizione 36. si trova una sufficiente notizia delle misure, di cui comunemente ci serviamo per misurare ogni lunghezza, e supersicie, le desinizioni sono seguitate da cinque altri assioni.

Nel terzo libro con somma chiarezza, e brevitá vengono dimostrate le proprietà delle linee rette proporzionali, e delle sigure piane rettili-

linee simili.

Il quarto contiene le principali proprietà, ed accidenti delle linee rette, che toccano, o segano il circolo, e degli angoli formati da esse dentro, e suori del medessimo; nella desinizio decima, e ne' suoi corollari evvi un saggio de' principi, e delle proposizioni fondamentali della trigonometria piana, colla nozione delle tavole trigonometriche.

Nel quinto trattasi della iscrizione, e circoscrizione de' triangoli, e delle altre sigure piane rettilinee nel cerchio; della costruzione, e della misura delle sigure piane regolari, e della misura, e divisione del circolo ne' suoi gradi. Il (esto libro contiene la scienza de' sobbli in cui si dimostrano le più utili, e necessarie proprietà de' prismi, de' cilindri, delle piramidi, de' coni, della sfera, e s' insegnano le regole di misurare la superficie, e solidità di ciascuna d'esse figure; e nell'annotazione della proposizione 20. sono indicate le misure da noi adoperate per misurare i solidi.

Nel fettimo libro poi con metodo chiaro, e facile si dimostrano le principali proprietà della ellisse, delle evolute, ed evolventi, della cicloide, della parabola, e dell'iperbola, e de' solidi da queste figure generati, e la maniera di

descrivere, e misurare le medesime.

ERRORI

CORREZIONI

52 lin. 18 come del aritmetica 104 lin. ult. x la (quale come nell' aritmetica x ( la quale

$$147 19 \frac{a}{2} \sqrt[3]{m}$$

$$\frac{a}{2}\sqrt{\frac{3}{m}}$$

227 11 43875

4375

#### IMPRIMATUR

F. VINCENTIUS MARIA CARRAS Ord. Præd. S. T. M. Vic. Geo, S. Officii Taurini.

V. CANONICA LL. AA. Præfes.

V. Se ne permette la stampa.

di Santa Vittoria Gran Cancelliere.

# NOZIONI PRELIMINARI.

I. La definizione è un discorso, il quale spiega o la natura di qualche cosa, o il vocabolo di cui ci serviamo per significarla.

Le definizioni fi dividono in reali, e nominali.

Definizioni reali diconfi quelle, le quali esprimono il modo, col quale vengono formate quelle cose, che si desiniscono.

Definizioni nominali chiamanfi quelle, che contengono un numero fufficiente di quelle proprietà, le quali appartengono alle cose, di cui fi tratta, da poterle facilmente distinguere dalle altre cose dello stesso gen Rere.

II. La propofizione è un discorso, col quale si raperpresenta alla mente nostra qualche cosa da contemplare; ovvero si espone, che alcuna cosa conviene, o non conviene al soggetto, di cui si matta.

Due sono le parti di ogni proposizione, cioè l'iposest, o supposizione, e la sest, o quistione.

L' ipotesi, la quale dicesi ancora il dato, o supposso della proposizione, contiene le condizioni, colle quali safferma, o si nega qualche cosa.

TOM. I.

#### NOZIONI PRELIMINARI.

La tesi poi, o sia il quesito della proposizione, contiene tutto ciò, che si afferma, o si nega.

III. Teorema fi chiama quella propofizione, nella quale fi propone qualche cofa da dimostrare.

Le parti principali del teorema sono la proposizione, nella quale si enuncia ciò, che sotto certe condizione, può convenire, o non convenire ad una costa e la dimosfirazione, nella quale si espongono le ragioni, per le quali la nostra mente conchiude se ciò convenga alla data cosa, o no.

· IV. Problema fi addimanda ogni propofizione, nella quale fi comanda qualche cofa da fare.

Il problema è composto di tre parti principali , le quali sono ::

La proposizione, nella quale si enuncia ciò, che si dee fare;

La rifolazione, o costruzione, nella quase con ordine chiaro, e preciso s'insegnano ad una ad una tutte le azioni da farsi per eseguire quanto è stato proposto;

E la dimostrazione, nella quale fatto ciò, che fi è prescritto, con ragioni fi convince l'intelletto d'aver fatto quanto fu comandato.

# offertine of detail and a

Alcuni reoremi abbifognano eziandio di costruzione per poter dimostrare le proposte verità, come soventemente si vedrà in questi elementi, V. Lemma fi noma quella propofizione, la quale ferve per dimofitare alcuna propolizione generale, a alla quale fi premette col titolo di lemma per non interrompere la ferie delle propofizioni principali.

VI. Assiona è un teorema così chiaro, ed evidente, che non ha bisogno di veruna dimostrazione.

VII. Poftulato, o dimanda concedibile è un problema cotanto facile, che non richiede veruna rifoluzione, nè dimostrazione.

VIII. Corollario dicesi una proposizione, la quale facilmente si deduce da qualche definizione, o da un'altra proposizione già dimostrata; ovveramente il corollario è un'applicazione di una proposizione generale ad un caso particolare.

IX. Annotazione, da' Greci detta scholion, chiamaficio, che si mette dopo le definizioni, o dopo le proposizioni, o corollari, quando contengono qualche cosa degna di particolare osfervazione, o che abbia bifogno di qualche rischiaramento.

X. Quantità, o grandezza dicest tutto ciò, che è diviso, o si concepisce divisibile in parti; o sia tutto ciò, che si può accrescere, o siminuire; di questa sorta sono il corpo, la superficie, la linea, il tempo, il moto, la velocità, il numero, il peso, la mistra ec. Dividesi la quantità in discreta, e continua.

XI. Discreta, o disgiunta si chiama quella quantità, la quale è composta da parti separate e disgiunte, come il numero, il quale è composto dalle unità.

#### NOZIONI PRELIMINARI.

XII. Quantità continua, o continuo è quella, le cui parti fono infieme unite, conneffe, e tra di loro congiunte. Di questo genere sono il corpo, la superficie, e la linea.

XIII. La Geometria è quella scienza, nella quale si considerano, e si dimostrano le proprietà della quantità continua; ovveramente si può definire, la scienza delle cose, che hanno estensione, in quanto che sono terminate; in essa cosò si esaminano, e si dimostrano tutte le proprietà, e gli accidenti delle linee terminate, delle superficie, e de corpi circoscritti da' termini, non già effest si insfinito.

XIV. Aritmetica fi noma quella scienza, in cui si dimostrano le proprietà, e i principali uffizi della quantità discreta, o diciamo de' numeri.

L'arte poi di calcolare, o far conti co' numeri dicesi Aritmetica volgare, o pratica.

XV. Aritmetica spesiosa, Aritmetica letterale, o Algebra speciosa, o calcolo Algebratos si dice quella scienza, nella quale s'insegna la maniera di calcolare le specie, cioè le lettere dell'assabeto, e con esso calcolo si dimostrano con mirabile sacilità moltissime proprietà tanto della quantità continua, quanto della discreta, ed agevolmente si risolvono le più intrigate quistioni dell'Aritmetica, e della Geometria.

XVI. Ariumetica universate addimandasi quella scienza, nella quale unitamente s'insegnano amendue le arti di calcolare, cioè la numerica, e la speciosa, o letterale.

# ELEMENTI

DELL

# ARITMETICA UNIVERSALE.

#### LIBRO PRIMO

DEL CALCOLO DEGLI INTERI.

# DEFINIZIONE 1.

1. Unità è quella denominazione, per la quale qualfivoglia cosa si dice una.

2. ANNOTAZIONE. Uno, o unità fi dice tutto ció; che è, o fi concepifce effere indivifo in fe fteflo, e divifo da ogni altra cofa; perció ogni quantità anche composta di molte parti, fe fi confidera indivifa in feffefla, e divisa da qualunque altra cofa, chiamasi una. Vi fono dunque due forta di unità, altre, cioè, fono in fe fteffe indivisibili, e fi addimandano unità d'indivisibilità affoluta, come farebbero le monadi di Leibnizio, e i punti zenonici, fe pure efisiono; altre poi fono composte di più parti, o di più cose, e diconsi unità di aggregato; come qualunque numero henchè composto di moltissime unità, considerato in se ftesso dicce uno.

## DEFINIZIONE IL.

1. Il numero è un complesso, o aggregato, o sia

unione di due, o più unità.

4. COROLLARO. Dunque l'unità non è numero, ma bensì il principio d'ogni numero. Laonde il primo numero è il due, il fecondo è il tre ec. comunemente però l'unità fi conta tra i numeri.

#### DEFINIZIONE III.

5. I nomi, di cui ci ferviamo per contare, o fia numerare le cose sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci; cioè dieci unità, compongono una decina; due decine, diconsi venti; tre, chiamansi trenta; quattro decine, appellansi quaranta; cinque, cinquanta; sei, sessionare, appellansi quaranta octo, dicci centinaia, si dicono mille, o migliaio, o mila; dieci volte cento mila, o mille volte mille, compongono un milione; dieci volte cento mila milioni, formano un milione di milioni, p diciamo un bilione; dieci volte cento mila bilioni, fanno un tritione; dieci volte cento mila bilioni, fanno un quadrilione; c così successivamente dai quadrilioni sono mano i quintilioni, e da quadrilioni ec.

Quando poi nel contare fi arriva ad un numero di decina, allora fi ricominci di nuovo la numerazione, ma infieme ripetafi il numero della ftessa ciora; per esempio dieci più uno, dicest undici; dieci e due sa dodici; venti più uno, fi dice ventuno; venti più tre, ventirè; trenta più cinque, trentacinque; cento

ettanta più uno, centottantuno ec.

#### DEFINIZIONE IV.

6. I primi dieci numeri, compresovi l'uno, si dicono unità, ovvero numeri digiti.

Il numero dieci, ed i fuoi moltiplici, cioè il venti, il trenta, il quaranta ec. chiamanfi numeri articoli.

Inoltre i numeri minori del dieci fi nomano numeri femplici; ed i numeri maggiori del nove, diconfi numeri composti.

## DEFINIZIONE V.

7. Le note, o segni, o diciam sigure, o caratteri, di cui ci serviamo nell' aritmetica volgare per esprimere qualsivoglia numero, sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le quali significano uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto; nove; ed a queste si aggiunge la citra zero, cioè o, la quale per se stessi a riempiere le sedi vacue, come vedremo in appresso; e posta alla destra di qualunque altra nota (quando diciamo alla destra di qualunque altra nota (quando diciamo alla destra, o alla sinistra, sempre si dee intendere dim chi scrive) la rende dieci volte maggiore; così co, significa dieci; 20 csprime venti; 30, indica trenta; 70, vale settanta, ec.

Ma acciocche colle sopradette dieci sigure aritmetiche si esprima qualunque numero di cose quantungue grandissimo, si dee sapere, che le suddette sigure, oltre al proprio valore stato loro assegnato dagli inventori di esse, ne hanno un altro, il quale viene determinato dal luogo, o sa sede, in cui sono poste, nella

feguente maniera.

Qualfivoglia figura aritmetica trovandofi fola, o posta in primo luogo alla destra, fignifica semplici unità; ma offendo posta alla finistra di un' altra, cioè nella se-

conda fede, allora fignifica tante decine, quante unità esprime essendo sola; e procedendo sempre dalla destra verso la sinistra di chi scrive, una figura posta nella terza fede, o fia in terzo luogo, fignifica tante centinaia, quante unità indica, quando è fola; se sarà collocata nella quarta fede, esprimerà unità di migliaia; nella quinta, fignifica decine di migliaia; nella festa, contiene centinaia di migliaia; nella fettima fede, fignifica unità di milioni; nell' ottava, indica decine di milioni; nella nona, esprime centinaia di milioni; nella decima fede, fignifica migliaia di milioni; nell' undicefima, contiene decine delle migliaia di milioni; e nella dodicesima sede, significa centinaia delle migliaia di milioni . Poscia continovando collo stesso ordine . nelle sei suffeguenti fedi sono poste le unità, decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia, e centinaia di migliaia de bilioni. Di poi, fei fedi, fi ascrivono ai trilioni; sei altre, ai quadrilioni; indi altre sei ai quintilioni, e così proseguendo all'infinito.

In quelle fedi poi , le quali non hanno veruno de numeri semplici ( definizione antecedente ) sempre si

metta la cifra o. Per esempio

134728659.

La prima figura o del numero A, significa nove femplici unità; la feconda 5, efprime cinque decine; cioè 50, cinquanta di quelle medesime unità, o cofe, che si numerano; la terza 6, indica fei centinaia, vale a dire 600, fecento; la quarta 8, significa 8000, ortonila delle ftesse unità; la quinta 2, esprime due decine di migliaia, cioè 20000, ventinila; la sesta 7, vale sette centinaia di migliaia, cioè a dire 700000, quaettro miltoni; l'ottava 3, esprime tre decine di milio-

UNIVERSALE. LIBRO PRIMO.

ni, 3000000, cioè trenta milioni; e la nona figura I significa un centinaio di milioni, vale a dire 10000000, cento milioni; confeguentemente il fuddetto numero A fignifica cento trentaquattro milioni fettecento ventotto mila fecento cinquanta nove.

Similmente la prima figura 7

del numero B, fignifica sette semplici unità; la seconda, che è la cifra o, indica, che il dato numero B, non ha veruna decina; e la terza figura 4 significa quattro centinala, cioè 400, quattrocento, Conseguentemente il numero B, esprime quattrocento sette.

Da quanto finora si è detto in questa desinizione ; arà cosa facile lo esprimere con figure aritmetiche qualunque numero. Sia, verbi grazia, il numero secento mila ottocento sette da esprimers colle suddette siqure. Questo numero contiene sette unità, perciò scrivasi la figura 7 nella prima sede; e perchè non ha veruna decina, si seriva o nella seconda sede; indi metassi la figura 8 nella terza sede, ove significa le otto centinaia; poscia perchè esso non contiene nè unità, nè decine di mila, serivasi o nella quarta sede, un altro o nella quinta; e sinalmente si metta la figura 6 nella sesta sede, in cui significa le sei centinaia di mila, e però il suddetto numero si seriverà così soo867.

Similmente il numero quarantotto milioni novecento cinquantatre mila fecento fettanta fi feriverà in questo

modo 48953670. ec.

8. ANNOTAZIONE. Le sopradette sigure aritmetiche si dicono ancora sigure arabiche, petchè volgarmente si crede, che gl'inventori di esse sieno stati gli Arabi; ma da nomini eruditissmi l'invenzione di esse sigue aviene attribuita agl'Indiani, e che da questi le abbiano ricevute gli Arabi. I Saraceni poi le portarono

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

dall' Arabia nella Spagna; ed il dottifiimo Gerberto Monaco di Fleury, il quale fu pofcia nell' anno 999. creato Papa col nome di Silvestro II., le introduste nella Francia, e nelle altre provincie d'Europa.

Oltre alle suddette figure aritmetiche, sono presentemente ancora in uso, per semplicemente notare i numeri, quelle lettere, di cui servivansi gli antichi Romani per esprimere li loro numeri, e sono le sette seguenti: uno, cinque, dieci, cinquanta, cento, L. V. X. L. C.

cinquecento, mille, le quali variamente unite espri-

mono qualifia numero; avvertendo però, nel leggerli, di fottrarre dalla feguente, l'antecedente di minor valore, come chiaramente fi vede ne' feguenti numeri: uno, due, tre, quattro, cinque, fei, fette, otto, I. III. III. IV. V. VI. VII. VIII. nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, IX. X. XI. XIII. XIII. XIV. quindici, fedici, diciaffette, diciotto, diciannove,

XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.

venti, trenta, quaranta, cinquanta, feffanta, novanta,
XX. XXX. XL. L. XX. XC.

cento, dugento, quattrocento, cinquecento, fecento,
C. CC. CD. D. o D. DC.

C. CC. CD. D, o D. DC. novecento, mille, cinque mila, dieci mila, CM. M. oppure CIO: DO: CCIOO:

cinquanta mila, cento mila. Oltreciò per maggior

brevità tirando una lineetta trasversa sopra qualunque delle suddette lettere signisicherà migliaia. Così  $\overline{1}$  signissica mille,  $\overline{V}$ . cinque mila,  $\overline{X}$ . dieci mila,  $\overline{C}$ .cento mila,  $\overline{V}$ . quattro mila ec.

#### DEFINIZIONE VI.

9. Numero intero razionale, o volgare dicefi quello, che contiene intere unità; ovvero è quello, il quale fi riferifice all' unità, come il tutto ad una sua parte,.

## DEFINIZIONE VII.

10. Numero rotto razionale, o volgare, il quale dicesi ancora frazione, è quello, il quale contiene una, o più parti dell' unità; oppure dicesi quello, il quale si riferisce all' unità, come la parte al tutto.

#### DEFINIZIONE VIII.

11. Per esprimere qualsivoglia frazione, ci serviamo di due numeri, scrivendo l'uno sotto dell' altro, frapponendovi una lineetta tramezzo. Così per indicare la

terza parte di qualunque cosa scrivesi 1, e si legge

un terzo, ovvero uno diviso per tre. Similmente volendo esprimere quattro quinte parti di qualsivoglia

quantità si scrive 4, e leggesi quattro quinti,,

quattro diviso per cinque, o pure quattro quinte parti del dato intero.

Il numero, che si pone sotto la lineetta chiamasi denominatore della frazione, e indica in quante parti sia diviso, o debbasi dividere quell' intero dato, che prendesi per unità, e l'altro numero scritto sopra la lineetta dicesi numeratore della frazione, perchè numera le parti, che dal dato intero diviso bisogna prendere.

Così nella frazione 4 il denominatore 5 significa, che

il dato intero è diviso in cinque parti uguali; ed il numeratore 4 indica, che delle suddette cinque parti quattro sole debbonsi prendere nel dato caso.

#### DEFINIZIONE IX.

12. Ogni numero composto d' un intero, e di un rotto, numero misso si noma. Così  $7\frac{2}{3}$  è un numero misso, e significa sette interi con due terze parti d'un intero.

### DEFINIZIONE X,

13. Numeri uguali diconsi quelli, i quali contengono lo fteffo numero di unità, o di parti dell' unità, Per efempio i due numeri tre, e quattro insieme presi fono uguali al numero fette.

Similmente i due numeri misti  $4 \cdot \frac{3}{5}$ , e  $6 \cdot \frac{1}{5}$  uguagliano il numero misto,  $10 \cdot \frac{4}{5}$ , dieci e quattro quinti.

Difuguali poi si chiamano i numeri, che non contengono lo stesso numero di unità, o di parti dell'unità; quali sono i due numeri 6, ed 8, al primo de' quali mancano due unità per uguagliare il secondo, il quale è uguale al 6 più 2; conseguentemente l'uno de' due numeri disuguali, è uguale ad una parte dell'altro, e si dice numero minore; ma l'altro, una parte del quale uguaglia il minore, dicessi numero maggiore.

#### DEFINIZIONE XL

14. O ommare, o far l' addizione, è raccogliere in una fomma due, o più numeri dati; ovvero dati due, o più numeri, è trovarne un altro, il quale fia uguale a tutti i numeri dati, presi insieme.

In questa prima operazione aritmetica i numeri dati fi dicono numeri da fommarsi, e quello, che fi cerca, nomasi somma de' numeri datici così il 7, è la fomma dei numeri dati 3, 4., perchè contiene tante unità, quante ne contengono i dati numeri 3, 4, infieme prefi.

#### DEFINIZIONE XIL

a fottrazione è la feconda operazione dell' Aritmetica, permezzo della quale fi ritrova la differenza tra due numeri dati, o tra due quantità date; vale a dire colla fottrazione si ritrova l' eccesso del numero maggiore fopra del minore; ovvero ritrovafi ciò. che manca al minore per uguagliare il maggiore.

Dei numeri dati quello che si dee sottrarre, chiamasi numero sottraendo, e l' altro, dal quale si sa la fottrazione, dicesi numero minuendo; ed il numero, che per mezzo della fottrazione si ritrova, chiamafi differenza, o residuo della sottragione; come dal 9. fottraendo il 5, farà il

refiduo, o differenza il 4.

16. COROLLARIO. Da questa definizione chiaramente ne fegue, che il refiduo aggiunto al numero fottraendo, fa una fomma uguale al numero minuendo. Come nell' antecedente esempio, la somma del residuo 4 col numero fottratto 5, restituisce il numero minuendo 9.

## DEFINIZIONE XIII.

17. La moltiplicazione, terza operazione dell' Aritmetica, altro non è, che, dati due numeri, ritrovarne un terzo, il quale contenga tante volte uno de' dati numeri, quante unità, o parti dell' unità fono conte-

nute nell'altro dato numero.

I numeri dati diconsi moltiplicatori, e quel numero, che per mezzo della moltiplicazione di essi si ritrova, chiamasi prodotto. Desi moltiplicatori poi quello, che alcune volte si ripete, si dice numero moltiplicando, e l' altro, il quale esprime quante volte si debba ripetere il moltiplicando, dicesi moltiplicatore. Come moltiplicando, dicesi moltiplicatore. Come moltiplicando il 4 per 3, il prodotto si è 12, il quale tante volte recontiene il moltiplicando 4, quante unità contiene il

moltiplicatore 3.

18. COROLLARIO. Da quanto si è detto in questa definizione, sacilmente si può conchiudere, che in ogni moltiplicazione, il prodotto, tante volte contiene l'uno de' moltiplicatori, quante volte l'altro contiene l' unità; ovvero che il prodotto ha lo stesso contiene l' unità; ovvero che il prodotto ha lo stesso contiene l' unità in los moltiplicatore ha all' unità. Inoltre egli è evidente, che la moltiplicazione è una compendiosa addizione dello stesso momero; così 4 più 4 più 4, fanno la somma 12 uguale al prodotto del 4 moltiplicato per 3.

## DEFINIZIONE XIV.

19. La divisione è la quarta operazione dell'aritmetica, permezzo della quale si ritrova quante volte un dato numero sia contenuto in un altro numero dato. Altriment, fi definifee, la divifione effere il ritrovare un numero, il quale contenga tante volte l'unità, quante l' uno de' numeri dati contiene l' altro dato numero.

De' due dati numeri quello, che fi dee dividere, chiamafi numero dividendo; el' altro, col quale fi fa la divisione, dicesi numero divisiore; quel numero poi, il quale fi ritrova colla divisione, fi noma quoziente della divisione.

Come dividendo il numero 15 pel 5, il quoziente è 3; perchè il 3 tante volte contiene l' unità, quante il dividendo 15 contiene il divifore 5.

## DEFINIZIONE XV ..

20. I vimero pari è quello, il quale si può dividero in due parti uguali, e amendue composte d'intere unità, o sia quello, la cui metà è un numero intero.

I numeri pari sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ec. Numero dispari, o casso dicesi quello, il quale diferisce dell'unità dal numero pari; cioè quello la cui metà è un numero misto. Dispari sono i numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ec.

# DEFINIZIONE XVI.

21. Pell' aritmetica litterale, o speciosa, per esprimere qualunque quantità discreta, o continua, ci serviamo delle lettere minuscole dell' alsabeto a, b, c ec. imperciocchè qualsivoglia numero grande, o piccolo; intero, o rotto, o misto si può chiamare numero a, ovvero numero b, oppure numero m ec.

Medefimamente qualunque linea nomare fi può linea a, o linea c, oppure linea g ec. Lo stesso fi des

intendere di qualunque altra quantità.

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

I Geometri per maggior facilità di calcolare si servono delle prime lettere dell'alfabeto a, b, c, f, g geoper esprimere le quantità cognite, e date m una quiditione proposta, e delle ultime lettere t, v, x, y, y, y, a vagliono per denotare le incognite quantità, che in essa quissione si cercano; anzi chiamano quantità le stesse el terre di cui si servono, per dimostrare i teoremi, o riolivere i problemi.

Inoltre fogliono esprimere le quantità indeterminate, e di valore arbitrario colle lettere m, n; e nel calcolo infinitefimale della lettera d non mai fi servono, se non che per indicare le differenze di quelle quantità, le quali non sono costanti, ma continuamente crescono, o diminuiscono, e perciò diconsi quantità variabili.

#### DEFINIZIONE XVII.

22. Qualora in una questione qualsivoglia quantist è stata denominata, per esempio, a, in tal caso il doppio di essa si esprimera per 2a, il triplo scrivendo 3a ec.

Similmente 5m fignifica il quintuplo della grandezza m ec.

Inoltre la metà della stessa quantità a, si esprimerà scrivendo  $\frac{1}{2}a$  ovvero  $\frac{a}{2}$ ; la terza parte collo scrivere  $\frac{1}{3}a$ , o pure  $\frac{a}{3}$  ec. lo stesso s' intenda di ogni altra guantità

DEFINIZIONE XVIII.

23. Ogni numero immediatamente prefisso ad una quantità litterale si chiama coefficiente della medesima

UNIVERSALE. LIBRO PRIMO.

quantità, e significa quante volte si debba prendere effa quantità. Così 4m significa quattro volte la quanti-

tà m; 3a significa tre volte la grandezza a; - a esprime la cuarta parte di a; di modo che, se a significa

il numero 12, allora 3a significherà 36 triplo del 12;

ed a esprimerà il numero 3, quarta parte dello stesso 12; or questi numeri 4, 3, - sono coeffi-

cienti della quantità m, ed a, e così degli altri. 24. Quelle quantità letterali, le quali non hanno verun coefficiente, fempre s' intendono avere l' unità prefissa; come a significa 1a; m vale 1m; cx vale 1cx, ec.

#### DEFINIZIONE XIX.

Le quantità altre sono positive, o affermative, ed altre diconsi , negative , o privative .

Gli averi, i crediti, i guadagni, le vincite ec. si nomano quantità positive; i debiti poi, le perdite ec.

si dicono quantità negative.

Le quantità positive fogliono anche chiamarsi maggiori del nulla, le negative si dicono minori dello steffo nulla; perciocchè lo zero, o sia il nulla aggiunto, o tolto da qualsivoglia quantità non l'accresce, nè la diminuisce; onde tutto ció, che aggiunto ad una quantità l'accresce, dicesi maggiore del nulla; e ciò, che aggiunto alla quantità la scema di valore, si dice minore del nulla; perció la quantità positiva farà maggiore del nulla, e la negativa farà minore dello steffo nulla -

TOM. I.

#### 8 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Per altro le quantità diconfi maggiori, o minori del nulla, le une relativamente alle altre, non già confiderate in se stelle, perchè ogni quantità confiderata in se medssima sempre è positiva, e maggiore del nulla.

Le suddette quantità sono tra di loro opposte, e vicendevolmente si distruggono, quando insieme si uniscono.

Supponiamo, per efempio, che Andronico abbia un capitale di cento doppie, e che in un negozio ne guadagni altre cento, allora fi troverà avere quantità pofitiva di cento più cento, cioè di dugento doppie; ma fe in vece di guadagnare cento doppie, le perderà in quel negozio, in questo caso rimarrà il suo capitale cento doppie meno cento doppie, uguale allo zero. Finalmente se avendo le cento doppie, noi supponghiamo, che ne abbia perdute, o satto un debito di cento dodici, in questo caso il suo avere sarà una quantità negativa di cento meno cento dodici doppie, cioè di dodici doppie meno del nulla; vale a dire, resterà senza verun capitale, con dodici doppie di debito.

## DEFINIZIONE XX.

26. Quantità omogenee, o dello stesso genere, sono quelle, delle quali prendendone una alcune volte, può uguagliare, o superare l'astra; ovveramente sono quelle, una delle quali sottratta dall'altra una opiù volte, lascia niun avanzo, o un avanzo minore della quantità sottratta; conseguentemente le quantità o disugnatione della quantità sottratta; conseguentemente le quantità o disugnati.

Per esempio la linea A \_\_\_\_\_\_ di tre piedi di lunghezza, e la linea B \_\_\_\_\_\_ lunga

due piedi fono quantità omogenee, perchè la linea B

presa due volte supera la linea A.

Eterogenee, o di diverso genere diconsi quelle quantità, delle quali prefane una quante volte piace, non si puó dire che uguagli, o superi l' altra, e non possono dirsi tra di loro uguali, nè disuguali; come un numero, ed una linea sono quantità eterogenee, perchè non può il numero effere uguale, nè minore, nè maggiore della linea.

#### DEFINIZIONE XXI.

27. U guali fi chiamano quelle cofe, delle quali fi puó fostituire una in vece dell' altra senza variarne la quantità; ovvero quantità uguali fono quelle, le quali hanno il medefimo valore, o la stessa estensione; per esempio se a significa tre lire nostrali di argento, ed m fignifichi una fomma di feffanta foldi nostrali, allora farà a uguale alla m, perchè tre lire nostrali d' argento equivagliono a fessanta foldi.

Difuguali fi dicono quelle cose, delle quali una è

uguale ad una parte dell'altra

#### DEFINIZIONE XXII.

elle operazioni dell'Aritmetica universale, per maggior facilità, e chiarezza del calcolo ci ferviaino di diversi segni, e principalmente de' seguenti, +, -, x, =, >, < ec., i quali si nomano più, meno, moltiplicato, uguale, maggiore, minore.

29. Del fegno +, più, ci ferviamo per fegnare le quantità positive; ed è il segno della somma di esse. Così 5+2, che leggesi cinque più due, significa 7,

che è la fomma de numeri cinque, e due.

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Similmente a+b, che si legge a più b, esprime la fomma delle due quantità a, b; di modo che fe a significherà il 7, ed il b indichi il 5, allora a+b significherà 7+5, cioè 12.

30. Il fegno -, meno, ferve a dinotare le quantità negative, ed è il fegno della fottrazione delle quantità positive. Come volendo sottrarre il 2 dal 6, si puó esprimere il residuo 4 scrivendo 6-2, e leggesi sei meno due.

Parimente a-c, cioè a meno c, fignifica il refiduo, che nasce sottraendo il c dall'a. Se per esempio a sia 8, e c fignifichi 3, in tal caso a-c fignificherà 8-3,

cioè 5.

31. Questo segno x, moltiplicato serve per indicare la moltiplicazione delle quantità, come scrivendo 3×4, che si legge tre moltiplicato quattro, si denota il prodotto 12, che nasce dal moltiplicare il 3 pel 4.

Similmente axb, a moltiplicato b fignifica il prodotto, che si fa moltiplicando l' a per b; di maniera che se a vale 2, e b significhi 9, allora axb si-

gnificherà 2x9, cioè 18.

Molti peró invece del fuddetto fegno della moltiplicazione mettono un folo punto tra le due quantità da moltiplicarsi. Così a.b significa a' moltiplicato per b. Similmente 3.4 significa tre moltiplicato per quattro, cioè 12. ec.

32. Il segno = , uguale è il segno d' uguaglianza , il quale serve a paragonare tra di loro le quantità uguali. Per esempio volendo indicare, che la somma del 3 col 2 è uguale al 5, si scrive 3+2=5, e si

legge tre più due, uguale 5.

Medesimamente scrivendo a=b, cioè a uguale b, si esprime, che nel dato caso le due quantità b, ed a fono tra di loro uguali. Similmente = 4 significa che il valore della c è 4.

33. Quando tra di loro si deono paragonare due quantità disuguali, ci serviamo di questi due segni >, maggiore, e <, minore. Come volendo esprimere, che il numero 8 è maggiore del numero 5 scrivesi 8>5, e si legge otto maggiore di cinque.

Parimente a>c, cioè a maggiore di c indica, che il valore di a è maggiore del valore di c.

Ma dovendo significare, che il 5 è minore del 8, si feriva 5<8, che leggesi cinque minore di otto. Similmente c<m, cioè c minore di m, indica, che nel dato caso la quantità c è minore della quantità m.

34. La divisione delle quantità qualche volta si esprime a modo di frazione (n. 11.) mettendo cioè il divisore sotto il dividendo, interponendovi una lineetta, Così volendo dividere il 12 pel 4, il quo-

ziente 3 si può esprimere scrivendo 12, che leggesì dodici divifo quattro, ovvero dodici quarti; perciocchè dodici quarte parti di qualunque intero, formano

tre interi.

Similmente  $\frac{\pi}{m}$ , cioè a diviso m, significa il quoziente, che nasce dividendo a per m; di modo che

cherà 1, cioè 3.

Inoltre la divisione si esprime ancora mettendo due punti tra il dividendo, e 'l divisore. Così a: m significa a diviso per m. Medesimamente 12: 4 vale lo stesso, che 12, cioè significa il quoziente 3, che si ritrova dividendo il 12 per 4.

6 35. ANNOTAZIONE. I due segni +, e - semo contrari, ed opposti, perchè col segno + si notano le quantità positive, e col segno - le negative. Quelle quantità sole, o iniziali, le quali non hamo verua segno +, nè - pressisto, sempre si intendono avere pressisto il segno +. Così a significa + a; m vale +m; a+b-e significa +a+b-e co. Ma alle quantità negative sempre si dee preporre il segno -.

# DEFINIZIONE XXIII.

36. Quelle quantità, le quali non sono insieme connesse dai segni +, e -, che sono di un solo termine, si chiamano semplici, o incomplesse,

o monomie, come fono a, m, abm,  $\frac{a}{c}$ , -b, -ax

Ma le quantità, le quali fono infieme unite, e congiunte dai fegni +, e -, che fono di due, o più termini, diconfi quantità complesse, o polinomie; quali fono a+b, a-c+m ec.

Ogni quantità composta di due termini, o membri, dicesi binomio, come il binomio a+b, ovvero c-m,

0 5+2 ec.

Se fara composta di tre termini, si dice trinomio, come a+b-c, ovvero b-m-x ec.

Se di quattro termini, fi dirà quadrinomio, come a-m-b+x, ec,

#### PROBLEMA I.

37. Leggere qualfivoglia numero descritto colle figure aritmetiche.

RISOLUZIONE. I. Incominciando dalla parte destra, e procedendo verso la finistra di chi legge, si divida

il dato numero in ternarii, cioè in membri, ciafcuno de' quali contenga tre figure, eccettuatone l' ultimo, il quale può rimanere di due, o di una fola figura.

2. Quando il dato numero contiene più di fei figure, allora fopra la fettima ferivafi un piccol 1; indi verfo finiftra, numerate altre cinque figure; fopra la fefta posta nella tredicesima sede, si metta un piccol 2, e così proseguendo, frapposte sempre cinque sigure, si ferivano le note 3, 4, 5 ec. sopra le figure, che troverannosi poste nella diciannovesima, venticinquesima, e trentunesima sede ec. Così facendo, il numero dato rimarrà diviso in senari, o membri, ciafuno de quali conterra sei figure, eccettuatone l'ultimo, il quale trovandosi primo alla sinissira può avere un minor numero di figure, e qualche volta una sola.

Poscia ciascun senario si divida con una virgola in ternarii; il primo de' quali verso la destra contiene sempre le unità, le decine, e le centinaia dello stesso senario; e l'altro ternario posto verso la finistra, contiene le migliaia, o sia le unità di mila, le deciane di mila, e le centinaia di mila del medessimo se-

nario,

Inoltre, da quanto fi è detto nella definizione quinta posta al numero 7, chiaramente si vede, che il primo senario alla destra contiene le unità, il secondo contiene i milioni, il terzo i bilioni, il quarto senario i trilioni; e sempre andando verso la sinistra, il quinto senario contiene i quadrilioni, il sesso i quintilioni, e così proseguendo.

Finalmente il numero si legge cominciando dalla parte sinistra, e procedendo verso la destra, ed ove in leggendo s' incontrano le virgole, si 'dee pronunciare la parola mila, o mille: perchè colà terminano le numeri soprappositi, 2, 3 ecc. signiscano milioni, bilioni, trilieni, e così di mano

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

in mano. Le quali cose tutte più facilmente s' intenderanno dai feguenti efempi; imperciocchè, come scrisse il dottiffimo Cavaliere Isacco Newton, le arti più facilmente s' imparano dagli esempi, che dai precetti.

Siano dati i numeri A, B, C, D, i quali

8,035 fi dividano in membri, come fi è detto poc' 530,100 anzi; così il numero A 4,327,540,289,605 fi legge otto mila tren-D

ta cinque.

Il numero B esprime quarantatre mila settecento ventifei .

Il numero C indica cinquecento trenta mila cento nove. Il numero D leggefi quattro bilioni trecento ventifette mila cinquecento quaranta milioni dugento ottantanove mila fecento cinque,

Il numero poi 35,638,264,680,193,695,261,164. fi legge trentacinque mila fecento trentotto trilioni, dugento fessantaquattro mila secento ottanta bilioni, cento novantatrè mila fecento novantacinque milioni, dugento fessantun mila censessantaquattro.

- Più facilmente si leggono i numeri, quando hanno

molte cifre zero, come il feguente

30,000,005,007,000,000; il quale si enuncia; trenta mila bilioni cinque mila e fette milioni,

# PROBLEMA II,

ommare i numeri interi.

RISOLUZIONE. 1. Primieramente i numeri dati fi scrivano ordinatamente l'uno sotto l'altro in guisa, che

5146

le unità dell' uno sieno fotto le unità dell' altro, le decine fotto le decine, le centinaia fotto le centinaia, le migliaia fotto le migliaia ec.

2. Sotto agli stessi numeri tirisi una lineetta traver-

3. Poscia incomineiando dalla parte deltra fi sommino insieme le semplici unità, cioè tutte quelle figure, le quali sono nella prima colonna alla destra di chi scrive; e se la somma di esse sigure non è maggiore di 9, tutta si scriva sotto la linea, e nella stessa colonna delle unità. La medessima operazione si faccia nella seconda colonna, nella terza, nella quarta ec., e si avrà sotto la linea la ricercata somma.

Come de' numeri 6123, 1231, 542 la fomma farà 7896, cioè fette mila ottocento novantafei; perciocchè le unità 2+1+3 fanno 6 unità; le decine 4+3+2 fanno 9 decine; le centinaia 7+2+1 fanno 8 centinaia; e le migliaia 1+6 fanno 7 mila.

4. Quando poi la fomma delle figure di qualfivoglia colonna è maggiore del numero nove, e contiene una, o più decine, allora fotto la linea, e nella medefina colonna fi feriva foltanto ciò, che la ritrovata fomma contiene di più delle decine intere, o ferivasi la cifra o, fe contiene decine intere; poficia alle figure della feguente colonna a finifra fi aggiungano tante unità, quante decine si formarono dalla fomma delle figure della precedente colonna; eccone un efempio.

Si cerca qual fomma compongano i

numeri 5146, 4375, 7624, 238.
Si ferivano l'uno fotto dell'altro ordinatamente, come si è detto antecedentemente, e tirata fotto di effi la linea travería, fi forminio le figure della prima colonna, cioè le unità 8, 4, 5, 6, le quali

#### 26 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

fanno la fomma 23; poichè 8+4 fanno 12, 12+5 fanno 17, e 17+6 fanno 23, la qual fomma 23 contiene tre semplici unità, e due decine; perciò scrivasi il 3 fotto la linea nella colonna delle unità, e le due decine si fommino colle altre decine 3, 2, 7, 4, onde la fomma delle decine farà 2+3+2+7+4. cioè 18; ma dieci decine formano un centinaio; dunque della ritrovata fomma 18 scrivasi l' 8 scioè otto semplici decine ] sotto la linea nella sede delle decine, e l' I, cioè una decina di decine, o sia un centinaio si aggiunga alle centinaia 2, 6, 3, 1, e farà 1+2 +6+3+1, cioè 13 la fomma delle centinaia; ma perchè dieci centinaia fanno un migliaio, però della ritrovata somma 13 si metta il 3 sotto la linea nella terza colonna, ed un 1, cioè un mille agli altri mila 7, 4, 5 si aggiunga, e farà 1+7+4+5, cioè 17 la fomma dei mila; si ponga dunque sotto la linea il 7 nella quarta colonna, e 1, cioè una decina di mila alla sinistra del 7 nella quinta sede, che è quella delle decine di mila; per la qual cofa la fomma de' numeri dati sarà 17383, cioè diciassette mila trecento ottantatre.

Nella stessa maniera operando si troverà, che la somma de' numeri 4200, e 5060 si è 9260, cioè nove mila dugento sessanta.

4200 5060 9260

Medesimamente la fomma de' numeri 32050, 6040, 2070, e 40 si troverà effere 40200, cioè quaranta mila dugento.

40200

### DIMOSTRAZIONE.

39. Commare i numeri [ per la definizione undicesima n. r.4 ] è ritrovare un numero, il quale contenga tante parti, o unità, quante ne contengono i mmeri dati insieme presi; ma dalla operazione fattasi nel primo efempio, il numero 7896 contieve tante unità, decine; centinaia, e migliaia, quante fono contenue ne aumeri 6123, 1231, 542 insieme presi; dunque il numero 7896 è la fomma de' numeri dati. Nella fteffa maniera si dimostra esfersi fatte bene le altre fomme.

40. ANNOTAZIONE. La prova dell' addizione si fa nolte nuaniere, come si può leggere negli autori classici dell' aritmetica. Comunemente per maggiore speditezza si ripete la stessa operazione, ma cangiato l' ordine di unire insieme le figure di ciascuma colonna; cioè se prima si è stata la somma cominciando dall'insimo numero, e procedendo all' insù, la prova di faccia cominciando dal numero superiore, e discendendo sino all' ultimo inseriore, e trovando la medesima somma in tutte due le operazioni, probabilmente la somma rittrovata sarà estata.

### PROBLEMA III.

41. Jottrarre i numeri interi.

RISCLUZIONE. 1. În primo luogo si feriva il numero fottraendo o minore, ordinatamente fotto al numero minuendo, o maggiore, di modo che le unità fieno fotto alle unità, le decine corrifpondano alle decine ec., e fotto di effi numeri si tiri una linea traverfa. 2. Incominciando dalla parte deftra, fi fottraggano le unità del numero fottraendo dalle unità del numero minuendo, poficia le decine dalle decine, le centinaia dalle centinaia etc., e ciò che rimane in cia-fcuna fede fcrivafi fotto alla linea, e nella fteffa fede. Se accade, che la figura del numero fottraendo fia uguale alla corrifpondente nota del numero minuendo, in tal cafo pongafi la cifra zero fotto la linea, e nella medefima fede.

### PRIMO ESEMPIO.

al numero 137596 fi debba fottrarre il numero 86524, il refiduo, o fia differenza farà 51072. Imperciocchè fottraendo le unità 4 dalle 6, rimangono 2 unità: indi due decine fottratte da 9 reflano 7 decine; poscia 5 centinaia da 5 centinaia, il refiduo.

decline, potica y centinata de y centinata en retudo 6 o. Quindi fottraendo 6 mila da 7 mila, rimane 1. Finalmente perchè 8 decine di mila non fi poffono fottrarre dalle 3, fi fottraggano dalle 13, ed il refiduo farà 5.

3. Quando il numero maggiore ha delle figure, alle quali o non vi corrifponde veruna figura del numero fottraendo, o vi corrifponde la cifra zero; allora effe figure fi fcrivano fotto della linea nelle proprie loro fedi, come fi vede nell' efempio feguente.

## ESEMPIO SECONDO.

Dovendo sottrarre il numero 18040 dal numero 3058760, il refiduo sarà 3040720; poiche sottraendo o da o resta 0; 4 da 6 rimane 2; 0 da 7 re3058760 18040 3040720 Ra 7; 8 da 8 l' avanzo è 0; 1 da 5 resta 4; niente da 0 resta 0; niente da 3 rimane 3.

4. Finalmente se qualche figura del numero fottraendo sarà maggiore della corrispondente figura del numero maggiore, dalla quale si dovrebbe sottrarre; allora alla superior figura si aggiunga una decina; indi sottratta l' inferior figura dalla superiore accresciuta di dieci, si metta il refiduo sotto alla linea nella fua sede. Poscia per cagione della decina aggiunta alla superior sigura, o si siminustica di 1 la vicina sigura alla sinistra della sigura accresciutassi di dieci; ovvero per maggiore speditezza, e facilità dell' operazione si aggiunga 1 alla seguente sigura alla finistra della sigura sottratta; la qual cosa chiaramente si comprenderà dall' esempio seguente.

Sia il numero minuendo 436052,

dal quale fi debba fottrare il numero 332064.

Pongasi il numero sottraendo ordinatamente sotto di esti la inneundo, come superiormente si è detto; e tirata sotto di essi la linea traversa, sempre incominciando dalla parte destra, si fottragga il 4 dal 2, la qual cosa non si può sare; perciò allo stesso a si aggiungano 10, e si avrà il 12, dal quale sottratto il 4, rimane l' 8, il quale si scriva sotto la linea nella sede delle unità; quindi alla seguente sigura 6 del numero sottraendo si aggiunga 1, si farà 7, il quale sottrarre non si può dalla superiore corrispondente sigura 5; però, come sopra si è detto, si aggiungano 10 al 5, si formerà 15, dal quale sottratto il 7, il residuo sarà 8, il quale sottratto si la sinea nella sede delle decine. Dipoi si aggiunga 1 alla suffequente si-

gura o del fottraendo, si avrà I, il quale no. fi può fottrarre dalla superiore corrispondente figura o peró aggiungasi 1 allo 0, si farà 10, dal quale sottratto l' 1 resterà 9, che scrivasi sotto la linea nella terza fede; quindi fi aggiunga 1 alla feguente inferior figura 2, fi avrà 3, quale fottratto dal superiore 6, rimarrà il residuo 3, il quale scrivasi sotto la linea nella stessa sede; poscia sottraggo il 5 dal 13 [ perchè 5 dal 3 non si può sottrarre ], e metto il refiduo 8 fotto della linea, e ritengo 1, il quale aggiungo alla seguente inferior figura 3, e si avrà 4, il quale fottratto dal fuperior 4, niente vi rimane, e non si scrive la cifra o fotto della linea, essendo cosa inutile lo scriverla nel fine dell' operazione; sicchè il residuo di questa sottrazione sarà 83988.

ESEMPIO QUARTO. edesimamente sottraendo il nu-A. 7104008 mero B dal numero A, la differenza, В. 962015 o residuo sarà il numero C. Imperciocchè tolto il « dall' 8, il refiduo è 3 da scriversi sotto la linea; 1 da 10. il refiduo é 9: e di nuovo 1 da 10, resta poi 9; poi 3 da 4 rimane 1; indi 6 da 10 resta 4; poscia 10 da 11, rimane 1 da scriversi sotto la linea; finalmente 1 da 7, il residuo è 6.

42. DIMOSTRAZIONE. In ogni fottrazione (n. 16.) la differenza aggiunta al numero fottraendo fa una fomma uguale al numero minuendo; ma nell'antecedente esempio quarto, facendo la somma della differenza. o refiduo C col numero fottratto B, fi reftituisce il numero A; dunque il numero C è la differenza, che passa tra i numeri B, ed A. Lo stesso dimostrass degli altri esempi. Il che ec.

#### UNIVERSALE. LIBRO PRIMO

43. COROLLARIO. Dalla dimostrazione antecedente ne segue, che la prova della sottrazione si dee fare sommando inseme il numero fottratto col residuo ritrovato, e se quella somma restituirà il numero minuendo, faremo certi di non aver errato.

#### PROBLEMA IV.

44. N oltiplicare i numeri interi.

1. RISOLUZIONE, Primieramente s' impari a memoria la moltiplicazione de' numeri semplici (n. 6.) deferitta nella seguente tabella.

| ı in ı fa ı                                             | 4 i      | 1 4 f  |          | 7 i | n 7 f | a 49 |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----|-------|------|
| 1 in 2 fa 2 ec.                                         | 4        | 5      | 20<br>24 | ,   | 8     | 56   |
| 2 in 2 fa 4                                             | 4        | 7      | 28       |     | _     |      |
| 2 3 6 2 4 8                                             | 4        | 9      | 32<br>36 | ′   | 9     | 63   |
| 2 4 8<br>2 5 10<br>2 6 12                               | <u> </u> |        | •        |     |       |      |
|                                                         | 5.       | ٠.     | 25       |     | -     |      |
| 2 8 16.                                                 | 15.      | 5      | 30       | 8   | - 8   | 64   |
| 2 9 18                                                  | 5        | 7      | 35       | 8   |       |      |
| 3 3 9                                                   | 13       | -9     | 45       | l ° | 9 :   | . 72 |
| 3 4 12                                                  | ľ        | 1      | ",       |     | y-    |      |
| 3 3 9<br>3 4 12<br>3 5 15<br>3 6 18<br>3 7 21<br>3 8 24 | 6        | 6      | 36;      |     | GI T  | MOI  |
| 3 7 21                                                  | 6        |        | 42       | 9   | 9     | 8    |
| 3 7 21<br>3 8 24                                        | 6        | 7<br>8 | 48       | 1   |       |      |
| 3 9. 27                                                 | 6        | 9      | 54       |     | -40   |      |

#### 2 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Quando poi si dovrà moltiplicare un numero composto per un numero semplice [ n. 6. ], ovvero un numero composto per un altro anche composto, allora si seriva il numero moltiplicatore ordinatamente sotto al moltiplicando [ n.1.7.] in guisa che le unità dell' uno sieno otto alle unità dell' altro, le decine sotto alle decine ecc., poscia sotto di essi tirisi una linea traversale.

2. Se il moltiplicatore è numero semplice, si moltiplichi in ciascuna figura del moltiplicando, incominciando dalla parte destra, e profeguendo verso la sinistra; e quando qualsivoglia particolare prodotto non eccede il numero 9, allora tutto si scriva sotto della linea; ma se è maggiore del 9, e contenga una, o più decine, in tal caso sotto della linea scrivasi solamente il soprappiù delle decine, o si metta la cissa o; se il prodotto contiene soltanto decine intere, si ritengono tante unità da aggiungersi al seguente prodotto, quante decine contiene esso prodotto; come nel seguente esempio si vedrà.

#### ESEMPIO PRIMO.

Sia il numero moltiplicando 18521,
e 'l moltiplicatore sia 7, il quale si metta fotto dell' unità del numero moltiplicando, e tirata fotto di effi la linea,
noltiplico 7 in 1, e perchè fette volte 1 mi dà 7,
ferivo il 7 fotto della linea nella prima fede; poi moltiplico 7 in 1, e del prodotto 14 ferivo il 4 fotto della linea nella feconda fede, ed 1, cioè una decina di
decine, o fia un centinaio lo ritengo per aggiungerio
al feguente prodotto del 7 nel 5, il quale è 35, a cui
aggiungo 1 ferbato dall'antecedente prodotto, e fa 36;
ferivo il 6 nella terza fede fotto alla linea, e riferbo 3,
the fono tre decine di centinaia, o fia tre mila da

aggiugnersi al seguente prodotto dei mila; poscia 7 in 8 sa 56, a cui unisco il 3 ritenuto dal precedente prodotto, ed avrò 59, scrivo il 9 nella quarta sede sotto della linea, e ritengo 5. Finalmente moltiplico 7 in 1, e mi dà 7, al quale aggiungo il riserbato 5, ed avrò 11, il quale scrivo intero fotto la linea nelle sedi quinta, e sessa del prodotto di sette volte 18521 sarà 129647, cioè cento ventinove mila secento quarantasette.

3. Quando poi il moltiplicatore è anch' esso un numero composto, allora per ciascuna figura di esso si moltiplichino ordinatamente tutte le figure del moltiplicando; ma i prodotti fotto della linea fi deono ferivere in maniera, che ( terminato il prodotto della prima figura del moltiplicatore in tutto il numero moltiplicando, come si è fatto nell'antecedente esempio). il prodotto della feconda figura del moltiplicatore nella prima del moltiplicando si scriva nella seconda sede, cioè in colonna, dirittamente fotto della stessa figura seconda del moltiplicatore, e gli altri particolari prodotti della stessa figura ordinatamente si scrivano verso la sinistra. Similmente il prodotto della terza figura del moltiplicatore nella prima del moltiplicando si scriva sotto della linea nella terza fede, cioè a dirittura fotto la stessa figura del moltiplicatore nella sede delle centinaia, e così profeguendo; come si puó facilmente intendere dai seguenti esempi.

4. Fatta la moltiplicazione per ciascuna delle figure del moltiplicatore, si tiri una una linea traversa sotto ai ritrovati particolari prodotti, i quali si raccolgano in una somma, la quale sarà il ricercato prodotto.

#### ESEMPIO SECONDO.

Il numero 3624 fi debba moltiplicare per 23. Si scrivano come sopra si è detto, e fotto di essi tirata la linea retta; io dico 3 in 4 fa 12, scrivo 2 sotto alla linea nella prima fede, e riferbo 1 da aggiugnere al feguente prodotto; poscia 3 in 2 mi dà 6, cui aggiungo l' 1 riserbato, e mi

3624

fa 7. il quale metto fotto la linea nella feconda fede. Dipoi moltiplico 3 in 6, e del prodotto 18 fcrivo l'8 nella terza fede, e ritengo 1 per aggiugnerlo al prodotto seguente del 3 nel tre, il quale è 9, ed aggiuntovi l' 1 riferbato, mi fa 10, il quale scrivo tutto fotto della linea in guifa che lo zero fia nella quarta fede, e l' 1 nella quinta; e farà terminata la moltiplicazione del numero 3624 per la prima figura 3 del moltiplicatore.

Si moltiplichi ora lo stesso numero 3614 per la seconda figura 2 del moltiplicatore 23; ed il primo prodotto 8 che si sa moltiplicando il 2 nel 4, si scriva fotto la linea dirittamente sotto lo stesso moltiplicatore 2 nella fede delle decine, cioè fotto del 7 del già fatto prodotto della prima figura; imperciocchè il moltiplicatore 2 effendo nella feconda fede fignifica due decine, o venti unità; perció in questo caso la figura 4 non si moltiplica per 2, ma bensi per 20, ed il 4 venti volte preso produce 80, cioè 8 decine; per la qual cofa l' 8 prodotto del 2 nel 4 si dee mettere nella sede delle decine, nella quale fignifica 80. Dipoi fi moltiplichi 2 in 2, ed il prodotto 4 si ponga a sinistra dell' 8 nella terza fede, che è quella delle centinaia; perchè in questo caso 2 in 2 significa 20 in 20, che produce 400, offia quattro centinaia. Quindi fi moltiplichi 2 in 6, e del prodotto 12 si scriva il 2 nella quarta sede, cioè a sinistra dell'antecedente 4, e 1 si serbi per aggiugnerlo al seguente prodotto del 2 nel 3; il quale è 6, ed aggiuntovi l'1 riserbato avanti, sa 7, il quale mettasi nella quinta sede, a sinistra dell'antecedente sigura 2. Finalmente tirata una linea traversa fotto ai ritrovati prodotti, si saccia la sonna di essi particolari prodotti [n. 38], la qual somma sarà 83352; conseguentemente ventitrè volte il num. 3624 dà il prodotto 83352.

### ESEMPIO TERZO.

Medesimamente moltiplicando il numero 46080 per 5030 ne nafce il prodotto 231782400. Imperciocche moltiplicando o nel numero 46080 produco o , il quale si feriva fotto la linea nella prima fede; indi moltiplico per la feconda figura 3 del molti-

plicatore, e dico 3 in 0 fa 0, ferivo o nella feeconda feede; poi 3 in 8 produce 24, ferivo 4 nella terza fede e ferbo 2 per aggiugnere al feguente prodotto del 3 nel 0, il quale è 0, ed aggiuntovi il 2 rifervato fa 2, che serivo nella quarta fede, e moltiplico 3 in 6, e del prodotto 18 ferivo l'8 nella quinta fede, e ritengo 1 per unirlo al feguente prodotto; poscia dico 3 in 4 fa 12, più 1 riferbato fa 13, ferivo 3 nella feffa, e l' 1 nella fettima fede . In terzo luogo moltiplico tutto il numero moltiplicando per la terza figura zero del moltiplicatore, e ferivo il prodotto zero fotto la linea nella terza fede, vale a dire sotto del 4 del prodotto già ritrovato. Finalmente moltiplico pel 5 quarta figura del moltiplicatore, e pèrchè 5 in o produce 0, scrivo a nella quarta feed direttamente fotto lo stesso moltiplicatore e perchè 5 in o produce 0, scrivo a nella quarta feed direttamente fotto lo stesso moltiplicatore nella fetta feede vale del moltiplicatore o per la quarta feed moltiplicatore nella quarta feed direttamente fotto lo stesso moltiplicatore nella quarta feed direttamente fotto lo stesso moltiplicatore.

6 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

plicatore 5, cioè alla sinistra dell'antecedente 0; indi 5 in 8 sa 40, metto il o nella quinta sede, e serbo 4; di poi dico 5 in 0 sa 0, a cui aggiungo il 4 riferbato, e serivo la somma 4 nella sesta sede; sin 6 sa 30, pongo o nella settima sede, e rifervo 3 da aggiugnere al prodotto seguente di 5 in 4, che è 20, e col 3 serbato sa 23, serivo il 3 nell'ottava sede, ed il 2 nella nona; e tirata sotto una linea, e raccolti una somma i ritrovati particolari prodotti, si avrà il ricercato prodotto 231782400.

ANNOTAZIONE. Da questo esempio si può facilmente conchiudere, che quando i numeri da moltiplicarei hanno degli zeri nel fine, si possono moltiplicare senza i medesimi zeri, e terminata l'operazione aggiugnere gli stessi zeri al prodotto ritrovato. Così se avessimo moltiplicato 4608 per 503, ed al prodotto 2317824 avestimo aggiunti alla sinistra i due zeri omessi, si formava lo stessi prodotto 231782400 nato dal moltipli-

care 46080 per 5030.

Similmente a moltiplicare 400 per 20, moltiplico 2 in 4, ed al prodotto 8 aggiungo i tre zeri dei numeri moltiplicati, ed avró 8000 prodotto di venti volte 400.

Inoltre si offervi, che il moltiplicare per gli zeri, che Iono tramezzo alle altre figure del moltiplicatore, è ope-

razione fuperflua.

Così quando si è moltiplicato tutto il numero moltiplicando per la terza figura o del moltiplicatore 5030, si è posto il prodotto o nella terza fede, fotto del 4 dell' antecedente prodotto, e si poteva, senza pericolo di far errore, passare alla moltiplicazione della quarta figura 5, e tralasciare la moltiplicazione pel suddetto o, come instille.

### ESEMPIO QUARTO.

ella stessa maniera mostriplicando il numero 3542 pel numero 1046 ne nascerà il prodotto 3704932-

| 35          |         |
|-------------|---------|
| 212<br>1416 | 52<br>8 |
| 3542        |         |
| 37049       | 22      |

45. DIMOSTRAZIONE. Nella moltiplicazione il prodotto dee [n. 17. ] contenere tante volte il numero moltiplicando, quante unità, o parti dell'unità sono contenute nel moltiplicatore; nel primo esempio il prodotto 129647 per l'operazione fattas, contiene tante volte il moltiplicando 18511, quante sono le unità contenute nel moltiplicatore 7; poichè, se il mumero moltiplicando 18521 si scriverà ordinatamente sette volte, e quindi (n. 38.) si sarà l'addizione, si troverà nella somma lo stesso autorio addizione questo numero è il prodotto del numero 7 moltiplicato nel numero 18521; essendo che la moltiplicazione (n. 18.) è una compendiosa addizione dello fesso numero. La stessa con intendasi di ogni altro esempio della moltiplicazione. Il che ec.

46. ANNOTAZIONE. La prova della moltiplicazione fi può fare dividendo il ritrovato prodotto per uno de due moltiplicatori, e fe per quoziente ne verta l'altro moltiplicatore, faremo certi d'aver operato bene; ma prima bifogna fapere come fi faccia la divifione, la

qual cosa s'imparerà dal problema seguente.

# PROBLEMA QUINTO.

47. Dividere i numeri interi.

RISOLUZIONE. 1. Per imparare facilmente la divifione, è necessario di saper bene a memoria la moltiplicazione de' numeri semplici contenuta nella, tabella descritta nel problema quarto al numero 44. Imperciocchè colui, per esempio, che già sa, che 7 volte 9 sa 63, sacilmente conoscerà, che il 63 contiene sette volte il 9, e nove volte il 7; e così degli altri.

a. Quando il divifore è un numero femplice, ed i dividendo è composto di due, o più figure, allora ferivasi primieramente il numero dividendo, alla destra del quale, lasciato qualche piccolo spazio, fi tiri una lineetta dall'alto al basso, e dopo di esta verso la destra fiponga il divisore, sotto del quale fi tri una lineetta traversa, come si può vedere nel seguente esempio. Poscia incominciando dalla parte sinistra si divida ciascuna figura del numero dividendo pel dato divisore, ed i particolari quozienti si mettano sotto della linea tirata sotto al divisore, come chiaramente si vedrà nell'esempio seguente.

### ESEMPIO PRIMO.

Sia il numero 64820 da dividerfi pel numero 2. Scrivafi in primo luogo il numero dividendo 64820, e alla defita di effo dal alto al baffo tirifi la linea AB, e dopo di effa scrivafi

alto al baffo tirifi la linea AB, e dopo di effa scrivasi alla destra il divisore 2, sotto del quale si tiri la ineetta BC. Quindi incominciando dalla parte finistra del dividendo, dico; il 2 nel 6 è contenuto 3 volte (perchè 2x3 sa 6), scrivo dunque il 3 per prima figura WAIVERSALE. LIBRO PRIMO.

39
del quoziente fotto alla linea BC. Pofcia il 2 nel 4 è
contenuto due volte, ferivo z nel quoziente alla defra dell'altra figura 3; di poi 2 nell' 8 è contenuto
quattro volte, metto 4 per terza figura del quoziente,
e divido z per 2, ed il quoziente è 1, che ferivo
per quarta figura del quoziente. Finalmente il 2 nello o
non è contenuto, e però ferivo o per quinta ed ultima figura del ricercato quoziente; per la qual cosa il
quoziente di questa divisione sarà 32410.

#### ESEMPIO SECONDO.

In questo esempio si vedrà la maniera di operare, quando il divisore semplice non è contenuto intere volte in ciascuna figura del dividendo. Dato sia il nume-

ro dividendo 1380, ed il divifore fia il numero 4, i quali fi ferivano come nell' antecedente efempio; poscia perchè il divisore 4
non è contenuto nella prima figura I del numero dividendo, fi
prendano le due prime figure del
dividendo, cioè fi divida il 13 pel
4; ma il 4 nel 13 è contenuto solamente tre volte, perciò sotto del

| 1380 | 4   |
|------|-----|
| 12   | 345 |
| 16   |     |
| 20   |     |

davifore fi feriva 3 per prima figura del quoziente, e fi moltiplichi lo fteflo 3 pel divifore 4, ed il prodotto 12 ferivafi fotto al membro divifo 13, e fotto del 12 fi tiri una lineetta traverfa, la quale non si prolunghi verfo la destra oltre al 2; indi fottraggafi il 12 dal 13, ed alla destra de residuo 1 fi discenda la terza figura 8 del numero dividendo, e fi avrà 18 per secondo membro da dividersi pel 4; ora il 4 nel 18 non è contenuto cinque volte [ perchè 4x5 fa 20 maggiore del 18 ], ma folamente quattro volte; peró scrivasi

4 per feconda figura del quoziente, la quale si moltiplichi nel divifore 4, ed il prodotto 16 ferivasi fotto al membro divifo 18, dal quale si fottragga, ed alla defita del residuo 2 si difeenda la cifra 0, ultima figura del dividendo; farà 20 il terzo, ed ultimo membro dividendo, nel quale il divifore 4 è contenuto cinque volte: ferivafi dunque 5 per terza, ed ultima figura del quoziente; indi moltiplicato il 5 nel divifore 4, il prodotto 20 si fottragga dal membro divifo 20, e nulla rimarrà, e farà terminata l'operazione; confeguentemente il quoziente di quefa divisione farà 345.

3. Se nel corfo dell' operazione si troverà qualche membro dividendo, il quale sia minore del divifore, in tal cafo nel quoziente si metta la cifra o, ed accanto al membro dividendo fi difeenda un' altra figura del numero dividendo, e, dopo d' aver aggiunta effa figura, fe il divifore non farà ancora contenuto in quel membro dividendo, si metta un' altra cifra onel quoziente, ed accanto al membro dividendo si difeenda un' altra figura del numero dividendo, e questa operazione si replichi tante volte infinattantoche il divifore sia contenuto nel membro dividendo, ovvero nessura contenuto nel membro dividendo, ovvero nessura gura vi rimanga nel numero dividendo; come nel seguente esempio si vedrà.

### ESEMPIO TERZO.

Il divisore 8, nella prima figura 8 del numero dividendo 801600, è contenuto una volta solamente, onde la prima figura del quoziente sarà 1, la quale moltiplichisi nel divisore 8, ed il prodotto 8 ferivasis sotto della figura 8

| 801600 | 8      |
|--------|--------|
| 8      | 100200 |
| 0016   |        |
| 16     |        |
| 000    |        |

del numero dividendo, dalla quale fi fottragga, il refiduo farà o, alla cui destra si discenda la seconda sigura o del numero dividendo, e farà membro dividendo 00, nel quale il divisore 8 non è contenuto, o diciamo altrimenti, è contenuto zero volte, perciò scrivasi o per seconda figura del quoziente, e alla destra del membro 00 si discenda la terza figura del numero dividendo, la quale è 1, si formerà il membro dividendo oo1, cioè 1, che non contiene il divifore 8, che però si metta per terza figura del quoziente un' altra cifra o, ed al membro oor fi aggiunga alla destra la quarta figura 6 del numero dividendo, e fi avrà il membro dividendo 0016, cioè 16, nel quale il divisore 8 è contenuto due volte, perció scrivasi 2 per quarta figura del quoziente, e si moltiplichi 2 in 8, ed il prodotto 16 fottraggafi dal membro divifo 16, ed al residuo o si aggiunga alla deftra la quinta figura del numero dividendo, la quale è o, si avrà il membro dividendo oo, nel quale il divisore 8 non è contenuto, perció mettasi o per quinta figura del quoziente, e si discenda l'ultima figura o del numero dividendo, e perchè il divifore non è contenuto nel membro dividendo 000, nuovamente scrivasi un'altra cifra o per festa figura del quoziente, e sarà 100200 il quoziente di questa divisione.

4. Se il divi\u00edore \u00edar\u00e3 anch' esso composto di due, o pi\u00ed figure, allora alla sinistra del divivendo si separino con un punto o virgola altrettante figure, quante ne contiene il divi\u00edore, anzi se esse formano un numero minore del divi\u00edore, in tal caso se ne separi una di pi\u00edo, e quindi si faccia la divisione come ne' seguenti pi\u00edo, e quindi si faccia la divisione come ne' seguenti

esempi.

### ESEMPIO QUARTO

Sia il divifore 24, ed il dividendo 6816, i quali fi ferivano come fi è infegnato net primo efempio. Posscia con un punto fotto l'8 fiepari dal numero dividendo il 68, e col feguente raziocinio fi cerchi quante volte il 24 fia contenute nel 68.

| ,         | ,  |
|-----------|----|
| 48<br>201 | 28 |
| 191       |    |
| 96<br>96  |    |
|           |    |

68.16 24

La prima figura z del divisore nella prima figura 6 del dividendo è contenuta tre volte; ma perchè la feconda figura 4 del divisore non è contenuta tre volte nella feconda figura 8 del membro dividendo 68, il membro dividendo 68 non contiene tre volte il divisore 24; però in questo caso il 2 nel 6 è contenuto folamente due volte, e ne avanzano z, i quali colla seguente figura 8 sanno 28, nel quale l'altra figura · 4 del divisore, è parimente contenuta due volte ( niente importa che sia contenuta di più ) sicchè il 24 nel 68 è contenuto due volte, fi metta dunque il 2 per prima figura del quoziente, fotto al divisore, e per esso 2 si moltiplichi il divisore 24, ed il prodotto 48 scrivasi sotto al membro diviso 68 in questa maniera, cioè moltiplico 2 in 4, e scrivo il prodotto 8 fotto al 8 del numero 68; poi moltiplico 2 in 2, e scrivo il prodotto 4 sotto al 6 del 68; indi sottratto il 48 dal 68, al refiduo 20 aggiungo alla destra la terza figura 1 del numero dividendo, onde si forma un altro membro dividendo 201, il quale divido pel 24; dico, cioè, il 2 nel 20 è contenuto nove volte ( poichè in qualfivoglia particolare ope-

razione non mai fi dee mettere nel quoziente un numero che fia maggiore del 9 ) ma ne avanzano 2. che colla feguente figura i formano 21, nel quale il 4 seconda figura del divisore non può effer contenuto nove volte [ perché 4x9 fa 36 ]; perció in questo caso il 2 nel 20 non può essere contenuto nove volte; fia dunque contenuto otto volte, ne rimarranno 4 [ perchè 2×8 fa 16 ], i quali colla fufseguente figura i fanno 41, nel quale la seconda figura 4 del divisore è anche contenuta 8 volte; epperó scrivo 8 per seconda figura del quoziente, e la moltiplico nel divisore 24, ed il prodotto 192 lo scrivo fotto al 201, dal quale lo fottraggo, ed al refiduo o aggiungo alla destra la quarta figura 6 del numero dividendo, e divido il 96 per 24; dico 2 in 9 è contenuto 4 volte, e ne sopravanza 1, il quale colla seguente figura 6 fa 16, in cui la seconda figura 4 del divisore è anche contenuta quattro volte; laonde pongo 4 per terza figura del quoziente, e perchè, moltiplicato esso 4 nel divisore 24, e sottratto il prodotto o6 dal membro diviso 96, niente rimane, farà dunque 284 il quoziente di questa divisione, cioè la ventiquattrefima parte del numero dividendo 6816.

5. Qualora poi rimane qualche avanzo dopo terminata la divisione, allora quel residuo si scriva dopo il ritrovato quoziente in forma di frazione, vale a dire si metta fopra una lineetta per numeratore [n. 11.3] e fotto di effa ferivasi Il divifore, che farà denominatore della frazione; di qui ancora ne nafcono le frazioni, delle quali tratteremo nel fecondo libro.

#### ESEMPIO QUINTO.

Sia da dividersi il numero 187695 pel numero 257, i quali fi ferivano come si è detto nel primo efempio; quindi perchè le prime tre figure del numero dividendo formano il numero 187 minore del divifore 157, perció si prendano quattro figure, e si avrà 1876

per primo membro dividendo, nel quale il divisore 257 è contenuto sette volte; imperocchè la prima figura 2 del divisore nel 18 è contenuta nove volte, ma la seconda figura 5 del divifore non è contenuta nove volte nella terza figura 7 del membro dividendo; perció si dee conchiudere, che il divisore 257 non è contenuto nove volte nel 1876; laonde siminuisco di uno il quoziente o, e dico, il 2 in 18 sia contenuto otto volte, ne fopravanzeranno 2 [ perchè 2×8 fa 16 ], i quali colla feguente figura 7 fanno 27, nel quale la figura 5 del divisore non è contenuta otto volte, dunque il divisore 257 non sarà contenuto otto volte nel membro 1876, conseguentemente di nuovo diminuisco dell' unità il quoziente 8, e dico, il 2 in 18 sia contenuto 7 volte, ne sopravanzeranno 4, che colla seguente figura 7, fanno 47, in cui la seconda figura 5 del divifore è anche contenuta 7 volte, e fopravanzano 12 ( perchè 5x7 fa folamente 35 ), i quali 12 coll' ultima figura 6 del membro dividendo fanno 116, nel quale l'ultima figura 7 del divisore è parimente contenuta 7 volte; scrivo perció il 7 per prima figura del quoziente, e moltiplico per esso 7 tutto il divisore 257, scrivendone il prodotto 1799 ordinatamente sotto al

membro diviso 1876, e sottraggo 1799 dal 1876, ed alla destra del residuo 77 discendo la seguente figura o del numero dividendo, e si formerà 779 altro membro da dividersi, in cui il divisore è contenuto tre volte; perciocchè 2 in 7 è contenuto tre volte coll'avan-20 1, che colla seguente figura 7 fa 17, nel quale la seconda figura 5 del divisore è similmente contenuta ; volte, e ne fopravanzano 2, che colla feguente figura 9 fanno 29, nel quale la terza figura 7 del divisore è anche contenuta 3 volte; metto pertanto il 3 per feconda figura del quoziente, e moltiplicato esso 3 nel divisore 257, ne sottraggo il prodotto 771 dal membro diviso 779, ed al residuo 8 aggiungo alla destra l'ultima figura 5 del dividendo, ed avró 85 per ultimo membro dividendo, nel quale il divisore 257 non è contenuto, però scrivo o per ultima figura del quoziente; dunque il quoziente di questa divisione farà 730 col residuo 85, il quale scrivasi dopo il 730 sopra una lineetta, fotto di cui mettasi il divisore 257, e si avrà per quoziente totale di questa divisione il numero mior a settigale a in s

fto 730 85 (n. 12), vale a dire settecento trenta in-

teri, e ottantacinque ducencinquantasettesime parti d'un intero.

6. Finalmente, se il divisore è maggiore del numero dividendo, allora il quoziente si esprime per una frazione [n. 11.] scrivendo per numeratore il numero dividendo, e per denominatore il divisore.

Così volendo dividere il numero 3 pel divifore 4.

il quoziente farà  $\frac{3}{4}$  cioè tre quarti di una di quelle

unità, che sono contenute nel numero dividendo 3. Mettiamo per esempio, che siano 3 lire d'argento da

### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

venti foldi l'una, le quali si debbano dividere ugualmente tra quattro persone, è cosa evidente, che a ciafcuna persona si dovranno dare soldi 15, che sono la quarta parte di soldi 60, i quali compongono tre lire; ma 15 soldi sono tre quarti di lira; dunque la

frazione  $\frac{3}{4}$  esprime il vero quoziente che nasce dividendo il 3 per 4.

Medefimamente dividendo il numero 14 pel numero

35, il quoziente farà 14/35; lo stesso s' intenda di ogni

altra fimile divifione.

48. DIMOSTRAZIONE. Il quoziente di qualunque divisione dee esprimere quante volte il divisore sia contenuto nel numero dividendo; ma, verbigrazia, nel quarto esempio di questo problema il numero 284 indica quante volte il divisore 24 è contenuto nel dividendo 6816; perciocchè se il numero 24 si replicherà dugentottantaquattro volte, vale, a dire, se si moltiplicherà 24 per 284, il prodotto restituirà il numero dividendo 6816. Dunque il numero 184 è il quozienne di essa divisione. Lo stesso raziocinio si applichi agli altri esempi. Il che si era proposto di fare, e dimostrare.

49. COROLLARIO. Da quanto si è detto antecedentemente, chiaro ne segue, che la prova della divissione si dee fare moltiplicando il ritrovato quoziente pel divisore, ed il prodotto restituirà sempre il numero dividendo, quando si è stata bene l' operazione. Così moltiplicando 345 quoziente dell' esempio secondo, pel divisore 4, il prodotto 1380 restituisce il numero dividendo. Quando poi non fi è potuto fare la divissore in interi, ma vi è rimasto qualche avanzo, allora al prodotto del divisore nel quoziente si aggiunga quell'avanzo; come volendo far la prova del quinto esempio, si moltiplichi il divisore 257 pel quoziente intero 730, ed al prodotto 187610 si aggiunga il residuo 85, e la somma 187695 restitutà il numero dividendo, come chiaramente si vede.

#### PROBLEMA VI.

50. Sommare le quantità algebraiche.

RISOLUZIONE. La fomma delle quantità espresse colle lettere dell'alsabeto si sa scrivendo le date quantità l' una dope l' altra coi loro segni +, e -, che hanno, o s' intendono avere pressis (n. 35.).

Che però la fomma delle quantità semplici (n. 36.)

a, b, c, -x fi fara scrivendo a+b+c-x.

Medefimamente delle quantità 4a,  $\epsilon x$ ,  $\frac{b}{m}$ , 5am, 1am, fomma farà  $4a+\epsilon x+\frac{b}{m}+5am$ .

Similmente la fomma delle quantità composse a+b+x, 3c-m, ax+1ac-z si esprimerà scrivendo a+b+x+3c-m+ax+2ac-z.

Nella stessa maniera date le quantità a+c, m, a-m; b, a-x, la loro somma sarà a+c+m+a-m+b+a-x, la quale si può esprimere più brevemente, come vedremo nel problema seguente.

## PROBLEMA VII.

51. Kidutre le quantità composte a minor numero di termini.

1. RISOLUZIONE. Quando una quantità medefima fi trova scritta due volte in una stessa somma, cioè una volta col fegno +, ed un' altra volta notata col fegno - ( vale a dire una volta positiva, ed un' altra volta negativa ) allora essa quantità si tolga interamente da quella somma. Così

a-a, cioè +a-a, +8-8, 7am-7am niente fignificano nella stessa somma; poiche i segni +, e - sono contrarii, e ciò, che in questo caso si afferma dal segno + . vien negato dal fegno - .

Onde la fomma 4a-b+4c-x-4c si riduce a più femplice espressione 4a-b-x, perchè i due termini

+4c, -4c fi diffruggono l'uno l'altro.

Medesimamente la quantità composta 4a-3b+ex+3b +2c-cx si riduce a minori termini 4a+2c, perchè i termini -3b, +3b, e +cx, -cx vicendevolmente fi

distruggono.

2. Se nella stessa somma si troveranno più termini espressi dalle medesime lettere aventi lo stesso segno +, ovvero -, presisso; in tal caso si sommino insieme tutti i coefficienti ( nn. 23, 24 ) di esse quantità, ed alla fomma fi premetta lo stesso segno, e dopo la suddetta somma de' coefficienti scrivasi una volta folamente la medefima quantità. Per esempio la fomma a+a si esprime per 2a; la somma 3a+4a 6 esprime per 7a ec.

Parimente la quantità composta 2a+b+3a+4ab+7a

fi riduce a minori termini 12a+5b.

Similmente la quantità 4a+3x-3b+a-4b+x fi ri-

duce a tre termini 5a+4x-7b, ec.
3. quando poi le quantità espresse dalle medesime lettere hanno fegni contrari, e coefficienti difuguali. in tal caso si sottragga il coefficiente minore dal maggiore, ed al refiduo si preponga il segno del coessi-

ciente maggiore, e dopo il residuo, una volta soltanto

scrivasi la stessa quantità.

Laonde il quadrinomio 12ab+4b-5ab-9b sottratti i coefficienti 5 dal 12. e 4 dal 9, e posto il segno + avanti al refiduo 7, ed il fegno - avanti al refiduo 5, fi esprimerà più brevemente col binomio 7ab-5b, omettendo il fegno + avanti al 7, perchè (n. 35) gl's' intende prefisso.

Per la stessa ragione, la quantità 4a+3c-4b-a+8b fi riduce al trinomio 3a+3c+4b; e così delle altre.

### PROBLEMA OTTAVO.

52. Jottrarre le quantità algebraiche.

RISOLUZIONE. Primieramente scrivasi la quantità minuenda tale, qual'è, con tutti i fuoi fegni +, e -, indi alla medesima quantità si aggiunga la quantità fottraenda, ma coi fegni cangiati, cioè + in -, e - cangiato in +, e si avrà il ricercato residuo, o differenza tra le due date quantità.

Come dovendo sottrarre la quantità c dalla quantità a, offia +c da +a, il refiduo, o differenza farà +a-c, cioè a-c.

Similmente fottraendo -m dall'a, il residuo, o differenza farà a+m.

Medesimamente dalla quantità 3a+2b-c fottraendo la quantità m-3x+7, la differenza, o residuo farà

2a+2b-c-m+3x-7.

53. DIMOSTRAZIONE. In ogni fottrazione [ n. 15. ] il residuo, o differenza è ciò, che manca alla quantità fottraenda per uguagliare la quantità minuenda, perciò la fomma del residuo colla quantità fottratta restituir dee la quantità minuenda; ma facendo la sottrazione nella maniera insegnata nell'antecedente numero,

TOM. I.

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

fe poscia si sommeranno insieme il residuo, e la quantità fottratta, sempre nella somma si restituirà la quantità minuenda; dunque la fottrazione delle quantità dee farsi fommando insieme la quantità minuenda colla fottraenda, mutando peró tutti i fegni di questa.

Come nell'antecedente ultima fottrazione, se il residuo ritrovato 3a+2b-c-m+3x-7 si fommerà colla

quantità fottratta m-3x+7, ne verrà la fomma

3a+2b-c-m+3x-z+m-3x+z, la quale ridotta a minori termini [ n. 51 ] restituisce la quantità minuenda 3a+2b-c; perché -m, +m, e+3x, -3x, e-z,

+7 niente significando, si cancellano.

ANNOTAZIONE. Quantunque la dimostrazione di questa operazione sia convincente, ció non ostante spesse volte i principianti restano imbrogliati, e stentano a concepire, che fottraendo una quantità negativa, essa diventi positiva, come per esempio sottraendo -c dall' a, la differenza sia a+c, ovvero fottraendo il -3 dal 12, il residuo, o differenza sia 12+3, cioè 15. A ben comprendere questa verità bisogna ricordarfi, che (n. 15.) nella sottrazione si cerca ció, che manca alla quantità sottraenda per uguagliare la minuenda, ora al - 3 per uguagliare il 12 mancano quindici unità, poichè cominciando ad acquistarne 3, allora avrà -3+3, cioè niente, poscia dee acquistarne altre dodici per uguagliare il 12.

Per maggior chiarezza di questa verità mettiamo, che Clelio non abbia verun capitale, ed abbia un debito di 3 doppie, dunque il suo avere sarà negativo -3 [ n. 25 ]; Edoardo poi sia senza debiti, ed abbia di capitale 12 doppie, esso avrà +12; ora se Clelio vorrà avere tante doppie, quante ne ha Edoardo, dovrà necessariamente acquistarne quindici, tre delle quali gli sono necessarie per pagare il suo debito, e le altre dodici per averne ugualmente, che Edoardo; però fottraendo -3 da 12, il residuo, o differenza è 12+3, cioè 15.

Ma se bisognasse sottrarre il 12 dal -3, allora il ressiduo sarebbe negativo -3-12, cioè -15; instati Edoardo, che ha dodici di capitale per rimanere con niente, e di più con un debito di tre doppie, dee prima perdere le dodici doppie, che ha, per non avere più niente, indi ne dee perdere altre tre, per effere uguale a Clelio, laonde dee perderne quindici; perciò sottratto il 12 dal -3 si ha il residuo -15.

### PROBLEMA NONO.

54. Moltiplicare le quantità algebraiche.

I. RISOLUZIONE I. Effendo che tutte le quantità fono o positive, o negative (n. 25.), perciò moltiplicandole tra di loro, i prodotti che ne veranno, saranno pure o positivi, o negativi; è dunque necessario moltiplicare in primo luogo tra di loro i segni, che hanno pressissi le quantità da moltiplicarsi, per rivovare il segno da porti avanti al ricercato prodotto, la qual cosa facilmente si otterrà colle seguenti regole:

## REGOLA PRIMA.

55. I fegni fimili, e medefimi moltiplicati tra di loro fempre danno più nel prodotto, vale a dire moltiplicando + per +, o - per - nel prodotto fempre mettafi +; imperciocchè +x+, moltiplicare + per + è porre una cosa positiva, o sia affermarla; ed il moltiplicare - per - egli è un negare una cosa negativa, perciò è la stessa cosa, che affermarla, poichè come

dicono i filosofi, due negazioni affermano.

mosty Creek

# REGOLA SECONDA.

76. Moltiplicando tra di loro fegni contrarii, nel prodotto fi metta fempre il fegno negativo -; cioè moltiplicando + nel -, o - nel +, il prodotto farà fempre -; poichè il +x-) - moltiplicare + nel - egli è un porre, o fia affermare il negativo; ana porre,

o fia affermare il negativo; ma porre, o affermare il negativo è la ftessa cosa, che negare il positivo; dunque moltiplicando una quantità positiva

per una negativa, il prodotto fara negativo.

Moltiplicare il — nel + egli è negate il possitivo, farà dunque lo stesso, che porre il negativo, conseguentemente una quantità negativa moltiplicata in una possitiva darà il prodotto negativo.

57. II. dopo fatta la moltiplicazione de' fegni secondo le regole antecedenti, se le quantità letterali hanno de' numeri coefficienti [ n. 23. ], essi fra loro si mol-

tiplichino, come dell' aritmetica volgare.

§8. III. Finalmente la moltiplicazione delle quantità letterali fi fa ferivendole l'una dopo l'altra, fenza frapporvi verun fegno tramezzo; qualche volta però fi frammette il fegno.della moltiplicazione [n. 31.].

Laonde mottiplicando a per m, cioè (nn. 24. 35.)

+ 1a per + 1m, il prodotto farà + 1am, o fia am, il
quale ancora fi esprime così axm. Medesimamente moltiplicando am per e, il prodotto fi esprimerà amxe, ovvero ame, oppure acm, ovveramente cam, o mac ec.;
poiche milla importa con qualnique ordine fi crivano
le lettere; sarà però sempre meglio assuefati a scriverle
secondo l' ordine dell' alfabeto; perchè ciò riesce di
smaggior facilità nel calcolare, e ridurre a minori
termini.

Similmente abomx, ovvero axbxcxmxx, oppure abcxmx ec. è il prodotto di a in b in c in m in x.

Moltiplicando -3a per 5b, cioè per +5b; il prodotto farà -15ab, poichè - moliplicato per + (n. 56) ta - nel prodotto, 3 nel 5 dà 15, ed a in b dà ab. Medefimamente 4c moltiplicato per 3m dà nel pro-

dotto 12cm.

Moltiplicando cm, cioè + 1cm per - 7mx, il prodotto farà -7cmmx .

Supponiamo per esempio, che la quantità a fignifichi il numero 6, e la quantità b il numero 4, e la quantità c il numero 2. Mettiamo cioè, che fia a=6, b=4, c=2, allora il prodotto ab fignificherà 6x4, cioè 24, ed il prodotto abc, o fia abxc significherà 24x2, vale a dire 48, e la quantità sabe fignificherà 5×48, cioè il numero 240.

59- RISOLUZIONE. II. Se una quantità composta [ n. 36 ] dovrà moltiplicarsi per una semplice, in tal caso scrivasi la semplice quantità sotto al primo termine della quantità complessa, e sotto si tiri una linea traversale, poscia si moltiplichi la semplice quantità in ciascun termine della quantità composta, incominciando dalla parte finistra e proseguendo verso la destra, ed i particolari prodotti, che ne verranno, fi ferivano fotto la linea l' un dopo l' altro coi loro fegni +, e -, diligentemente offervando tutte le regole state insegnate negli antecedenti numeri 55, 56, 57, e 58.

Si debba moltiplicare la quantità a+2b-c per m. Posta la quantità m fotto al primo termine a, e tirata fotto di esse. la linea, moltiplico m per a, e scrivo il prodotto am sotto

della linea; poi moltiplico m per +2b, ed il prodotto +2bm lo aggiungo al primo prodotto am, verso

am+2bm-cm

#### 54 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

la destra. Finalmente moltiplico m pel  $-\epsilon$ , ed il prodotto  $-\epsilon m$  lo scrivo sotto della linea in terzo luogo; laonde il prodotto, che nasce moltiplicando  $a+2b-\epsilon$  per m, sarà  $am+2b-\epsilon m$ .

Similmente moltiplicando la quantità 3a-4c+n per 3c, si avrà il prodotto 9ac-12cc+3cm. Lo stesso si intenda delle altre simili quan-

3c 9ac-12cc+3cm

tità.

60. RISOLUZIONE 3. Dovendo moltiplicare una quantità complessa per un' altra composta grandezza; serivansi l'una sotto dell'altra le date quantità, e, tirata sotto di esse una linea, si moltiplichi ciacioun termine della quantità inseriore in tutti i termini dell'altra quantità, e ciascun particolare prodotto si scriva sotto della linea l'uno dopo l'altro con i loro propri segni +, e -, e la somma di essi sarà il ricercato prodotto.

Sia la quantità moltiplicanda a+b, ed il motiplicatore fia c+x, i quali fi ferivano come fi è detto, poscia fi moltiplichi in primo luogo a+b per e, ed il prodotto [n. 59]

c+x ac+bc+ax+bx

ac+be si metta sotto alla linea; quindi si moltiplichi la stessia quantità a+b per +x, ed il prodotto ax+bx si aggiunga al prodotto già ritrovato ac+be; che però il prodotto di questa moltiplicazione sarà ac+bc+ax+bx.

Similmente moltiplicando 3a+2b-cx per 4a-c, il prodotto farà 12aa+8ab-4acx-3ac-2bc+ccx.

Parimente moltiplicando am-3c+4 per b-4a+2, fi otterrà il prodotto abm-3bc+4b-4aam+12ac-16a+2am-bc+8.

Moltiplicando a-c per a-c, fi ottiene

il prodotto aa-ac-ac+cc, il quale ridotto a minori termini (n. 51) fi esprime per aa-2ac+cc.

Per maggior ritchiaramento di questa operazione, sia in numeri da moltiplicarsi 8-3, che vuol dire 5, per 6-2, che significa 4, ognuno vede, che il produtto del 4 nel 5 si è 20, si faccia ora la moltiplicazione del 8-3 per 6-2 algebraicamen-

te, il prodotto farà

48-18-16+6, il quale fignifica 54-34, cioè il 20,

prodotto del 5, fignificato dal

8-3 nel 4, indicato dal 6-2.

Da questo esempio si vede evidentemente, che nella moltiplicazione i segni simili, cioè +x+, e -x-, danno + nel prodotto, edi segni contrari, cioè +x-, e -x+ producono -

61. ANNOTAZIONE. I. Alcune volte accade, che la moltiplicazione delle quantità complesse non si dee fare attualmente, e basta soltanto accennarla, e ciò si fa per mezzo del segno della moltiplicazione [ n, 31. ], e tirando una linea, che copra i moltiplicatori composti.

Così  $a+c-x \times b-m$  [ che fi legge a+c-x tutto molsiplicato per tutto b-m] indica il prodotto, che nasce moltiplicando la quantità a+c-x per la quantità b-m.

Parimente  $4a+b-am\times c$  fignifica il prodotto 4ac+b-acm, che fi trova moltiplicando 4a+b-am per c.

Ma la quantità a-m+bxc (non tirando la linea fopra la quantità composta) fignifica foltanto a-m+br.

Inoltre il prodotto delle quantità composte, massimamente per maggior facilità, e comodo della stampa, si esprime col chiudere tra parentesi il moltiplicatore, edi il moltiplicatore il prodotto di a-c moltiplicato per m-x si fignisica il prodotto di a-c moltiplicato per m-x.

Similmente (a+b) m fignifica il prodotto di a+b

moltiplicato per m.

62. ANNOTAZIONE II. Effendo cosa noiosa, e molesta il ripetere più d'una volta la stessa lettera nel
medesimo prodotto di quantità semplici; perciò siccome nell' addizione (n. 51), la somma a+a più brevemente si esprime per 2a, e la somma b+b+b per
3b ec.; così ancora nella moltiplicazione delle quantità
il prodotto aa si esprime per a², scrivendo cioè il
numero 2 alla destra, ed alquanto sopra la lettera a;
il prodotto aaa esprimes per a² ec. Parimente b⁴ significa il prodotto bbb nato dal moltiplicare b in b in b
in b, e così delle altre quantità.

Se dunque e fignificherà 3;  $c^2$ , offia exe efprimerà il numero 9;  $c^3$ , vale a dire exexe, fignificherà 27; ec.

63. I numeri poi, che sono scritti alla destra, ed alquanto sopra delle lettere si chiamano indici, o esponenti delle medesime quantità moltiplicate per se stesse

una o più volte.

64. Quelle quantità, le quali non hano veruno esponente, sempre s' intende, che abbiano l' unità per esponente. Così a fignifica  $a^{\rm I}$ , m fignifica  $m^{\rm I}$ ; b c va-

le b c ec.

65. Quando fi dovranno moltiplicare tra di loro quantità espresse dalle medesime lettere, allora si sommino gli esponenti di esse, e si avrà il prodotto delle medesime quantità.

Si debba moltiplicare  $a^3$  per  $a^2$ , il prodotto farà  $a^{3+2}$ , cioè  $a^5$ .

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè  $a^3$  (n. 62) fignifica aaa,  $a^2$  aa, ma moltiplicando aaa per aa, il prodotto fi efprime [n. 58] per aaaaa, il qual prodotto più femplicemente [n. 62] fi efprime per  $a^5$ . Dunque moltiplicando  $a^3$  per  $a^2$ , il prodotto farà  $a^5$ . Per la qual cofa la fomma degli efponenti indica il prodotto delle quantità espresse dalle medesime lettere.

Sicchè moltiplicandos  $b^4$  per  $b^3$ , il prodotto sarà  $b^7$ : moltiplicando a, cioè (n. 64)  $a^1$  per  $a^7$ , il prodotto sarà  $a^8$ .

Parimente moltiplicando  $a^3b^5$  per  $a^4b^3$ , il prodotto farà  $a^7b^8$ .

Similmente la quantità  $4ab^8x$  moltiplicata per

 $3a\frac{4}{m}^3m$ , ne dà il prodotto  $12a^5b^{11}mx$ . Dunque quando le quantità da moltiplicarsi infieme sono di già state prodotte dalla moltiplicazione di più quantità, allora solamente si deono sommare insieme gli esponenti delle quantità espresse dalle medesime lettere. Così dovendosi moltiplicare  $a^4c^2$  per  $a^2bx^3$  per  $ac^4$ , il prodotto sarà  $a^7bc^6x^3$ .

Generalmente moltiplicando  $a^m$  per  $a^n$ , il prodotto farà  $a^{m+n}$  le lettere m, ed n esprimendo numeri

allora farà  $a^{m+n}=a^6$  ec.

66. ANNOTAZIONE III. Dalle cose stabilite negli antecedenti numeri, e nel paragraso secondo del numero 51, chiaramente fi vede esservi grandissima disferenza tra una quantità, che abbia qualifvoglia numero per esponente, e la stessa quantità, che abbia il medesimo numero per coefficiente; poichè l'esponente indica moltiplicazione, ed il coefficiente fignifica somma della stessa quantità.

Così molto diverse sono, e disuguali le quantità 2a ed  $a^2$ ; 3a, ed  $a^3$ ; ec.; imperciocchè supponiamo che a significhi il numero, 5; sia cioè a=5, allo (n.23) sirà 2a=10, 3a=15, 4a=20, ec. ma  $a^2$ , cioè  $a\times a$  signisicherà  $5\times 5$ , cioè 25;  $a^3$ , o sia  $a\times a\times a$  equivalerà al  $5\times 5\times 5$ , cioè al 125, ed  $a^4$ 

fignificherà 625, ec. Similmente facendo m=10, fárà 2m=20, 3m=30,

4m=40, ec. ma farà  $m^2=100$ ,  $m^3=1000$ ,  $m^4=1000$ , ec.

## PROBLEMA DECIMO-

7. Dividere le algebraiche quantità.

RISOLUZIONE. I. Nella divisione della quantità, totalmente come nella moltiplicazione (nn. 55, 56), si fegni simili, e medesimi danno + nel quoziente, ed i segni contrari danno -; vale a dire dividendo + per +, o - per -, sempre al quoziente si preponga il se-

59

gno +; ma dividendo + per -, ovvero - per +, fempre al quoziente si presigga il segno -.

II. Se le quantità avranno de' numeri coefficienti, fi dividano essi separatamente secondo le regole dell'arit-

metica volgare.

68. III. Si tolgano dalla quantità dividenda tutte quelle lettere, le quali fono anche contenute nel divifore, e fi avrà il ricercato quoziente.

Come dividendo ab per a, il quoziente saràb; perchè moltiplicando il quoziente b pel divisore a, il prodotto restituisce la quantità dividenda ab.

 $\frac{ab}{b}$ 

Similmente dividendo aacx per -ac, il quoziente sa-rà -ax; poichè -axx-ac restituisce la quantità dividenda aacx.

Medesimamente dividendo 15 abm per 3 ab, il quoziente sarà 5 m; perciocche 5 m×3 ab 15abm | 3ab

restituice 13 dbm.

69. 4. Quando accade, che la dividenda quantità
non contiene tutte le lettere, che sono nel divisore,
allora il quoziente si esprima con una frazione, il cui
numeratore sia la quantità dividenda, ed il denominatere sia il divisore.

Così dividendo a per x, il quoziente sarà 4; e di-

videndo e per -m, il quoziente si esprimerà scrivendo

$$\frac{c}{m}$$
, ovvero  $-\frac{c}{m}$ .

Volendo dividere 6am per 3x, il quoziente farà  $\frac{6am}{3x}$ , ovvero  $\frac{2am}{x}$ , oppure  $2\frac{am}{x}$ , perchè il coefficiente 6 fi divide in interi pel coefficiente 3.

#### SO ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Similmente dividendo acx per mx, il queziente fa-

 $r = \frac{acx}{mx}$ .

70. V. Se le lettere comuni al divifore, e al dividendo avranno numeri efponenti [n. 63] allora fi fortragga l' efponente del divifore dall' efponente del dividendo, ed il refiduo sarà l'efponente del quoziente.

Così dividendo  $c^5$  per  $c^3$  , il quoziente farà  $c^{5-3}$  , cioè  $c^2$  .

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè c<sup>5</sup> (n. 62) fignica cecce, e c<sup>3</sup> equivale alla quantità cec; ma dividendo cecce per cec, il quoziente [n. 68] farà ce, cioè c<sup>2</sup> (n. 62), dunque quando le quantità efprefée dalle medefime lettere hanno degli efponenti, la divisione si dee fare sottraendo gli esponenti del divisore dagli esponenti della quantità dividenda, e porre i refidui per esponenti del quoziente.

Dividendo  $8a^3b^4c$  per  $4a^3b^2c$ , si ottiene il quoziente  $2b^2$ ; perché  $2b^2 \times 4a^3b^2c$  restituisce  $8a^3b^4c$ .

Parimente dividendo  $-a^7$  per  $-a^3$ , il quoziente farà  $+a^4$ , o fia  $a^4$ , poichè  $a^4 \times -a^3$  reflituisce  $-a^7$ .

Ma dividendo  $a^3$  per  $a^5$ , il quoziente farà  $a^{3-5}$ , cioè  $a^{-2}$ ; poiché moltiplicando il divifore  $a^5$  pel quoziente  $a^{-2}$ , il prodotto farà  $a^{5-2}$  [ n. 65 ], cioè  $a^3$ , che reflituisce la quantità dividenda.

Per la stessa ragione dividendo  $c^4$  per  $c^7$ , il quo ziente sarà  $c^{4-7}$ , vale a dire  $c^{-3}$ ; essendo che  $c^{-3} \times c^7$  produce  $c^{7-3}$ , cioè  $c^4$ .

Generalmente dividendo  $a^m$  per  $a^n$ , il quoziento fempre farà  $a^{m-n}$ ; perciocchè  $a^{m-n} \times a^n$  produce  $a^{m-n+n}$ , cioè reflituifce  $a^m$ .

71. Qualsívoglia quantità divisa per se stessa sempre da per quoziente l'unità; imperciocche qualsivoglia grandezza intera, o rotta; o mista, o semplice, o composta contiene se stessa vonta; perciò dividendoli a per a, il quoziente sarà i; perchè il quoziente quantità dividenda 1a, o sia a.

Per la stessa ragione dividendo 56 per 56, o 4 az per 4ax, o 7a<sup>3</sup>c per 7a<sup>3</sup>c, ovvero a<sup>3</sup>c per a<sup>2</sup>c, ec, il quoziente sarà sempre 1, come evidentemente si vede.

vede.

72. Quindi ne viene in confeguenza, che ogni quantità, la quale abbia per esponente la cista o, significate i ; peresempio a significa 1; poiche dovendo dividere, verbigrazia, la quantità a pel divisore a verbigrazia, la quantità a pel divisore ondo la regola stabilita al numero 70, si dee fortrarre l'esponente 3 del divisore dall'esponente 3 della quantità dividenda, ed il residuo o si dee porre per esponente del quoziente; onde dividendo a per l'antecedente surmero, qualsivoglia quantità divisa per

fe stessa, dà per quoziente l'unità, perciò dividendo a3 per alil quoziente e. 1. Dunque a fignifica 1.

Per la stessa ragione tutte le quantità 60, co, mo \* , ec. , fignificano 1.

Medesimamente la quantità aox fignifica 1; perchè a x vale lo stesso, che a xx, cioè 1x1, o

Per la qual cosa dividendo a3b per a2b, cioè a3b1 per a2b1, il quoziente farà abo, o fia a1xb0 cioè a'x1, il quale fignifica 1a1, o fia a.

Perciò ordinariamente si omettono quelle lettere, alle quali rimane l' esponente o, massimamente quando da altre quantità sono moltiplicate; come dividendo a4c3m2x per a2c3m2, il quoziente si esprimerà [n. 68] per a2x, tralasciando di scrivervi como, che significano 1; il quale moltiplicando qualunque quantità non la cangia di valore.

73. RISOLUZIONE II. Quando una quantità complessa dovrà dividersi per una semplice, allora si scrivano primieramente le date quantità, come si è detto nel primo esempio del quinto problema. Quindi ciascun termine della quantità composta si divida pel dato divisore, come ifi può vedere ne' seguenti esempi.

Sia la quantità dividenda ab+ac-ax, e'l divisore fia a. Posto il divisore a alla destra della quantità .... b+c-x dividenda, dopo la linea divisoria, e tirata l'altra

ab+ac-ax

linea fotto di effo, in primo luogo fi divida ab per a; ed il quoziente b fi fixva fotto al divifore per primo termine del quoziente. Di poi fi divida il fecondo termine +a per a, ed il quoziente +c ferivafi per fecondo termine del quoziente. Finalmente dividafi -ax per a, ed il quoziente -x mettafi per terzo termine del quoziente; confeguentemente farà b+c-x il quoziente, che rittrovafi, dividendo ab+ac-ax per a. Imperciochè moltiplicando effo quoziente b+c-x per a, il produtto ab+ac-x refittuifee la quantità dividenda.

dotto ab-tac-x reintunce se quantita di disconsissimilmente dividendo \$ab-12am+4a per 4a, fi troverà il quoziente \$ab-12am+4a 4a 2b-3m+1

Parimente dividendo la 6acm-9acb-3ac+12acx 3ac
dividendo la 2m-3b-1+4x
6acm-9acb-3ac+12acx per 3ac,
farà 1m-3b-1+4x il quoziente.

Medefimamente dividendo 3ab-bc-3b+bm per -b, fi otterrà il quoziente -3a+c+3-m

74. Che se la compossa quantità dividenda avrà de termini, i quali non si possono dividere in interi dal dato divisore, in tal caso la divisione di essi termini si faccia a modo di frazione.

Come dividendo ac-cm+ab-x per c, il quoziente

farà a-m-

Per la stessa ragione dividendo la grandezza a+bc-xper m, il quoziente sarà  $\frac{a}{m} + \frac{bc}{m} - \frac{x}{m}$ , ovvero  $\frac{a+bc-x}{m}$ .

Lo stesso 's' intenda di altre simili quantità.

#### 64 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

75. RISOLUZIONE. III. Finalmente dovendosi dividere una quantità composta per un' altra composta grandezza, allora si scrivano le date quantità, come si disfe nella divisione de' numeri al primo esempio del problema quinto [n. 47]; quindi si operi a un di presso come nella divisione de' numeri. Gli esempi seguenti rischiareranno il tutto.

Sia da dividerfi la quantità

ab+am-ax per b+m-x; primieramente dividafi il termi
-ab-am+ax

ab+am-ax

ne ab pel termine corrifpondente b del divisore, e di l quoziente a scrivasi sotto la linea rirata sotto al divisore b+m-x; poscia si moltiplichi il ritrovato quoziente a in tutto il divisore b+m-x, e di li prodotto ab+am-ax si sottraga dalla quantità dividenda, scrivendo -ab-am+ax sotto, o dopo la stessa quantità dividenda ab+am-ax, ed il residuo sarà ab+am-ax-ab-am+ax uguale zero, perchè (n. 51) i termini +ab, -ab, +am, -am, e-ax, +ax vicendevolmente fi distruggoros, e nulla vi rimane; laonde il quesiente di questa divisione è a, perchè moltiplicando a pel divisore b+m-x, il prodotto ab+am-ax restituires la quantità dividenda.

Le steffe quoziente a si sarebbe ottenuto, se si sosse diviso il secondo termine ant pel corrispondente termine m del divisore, o pure si sosse con qualmente contemit nei corrispondenti termini del divisore sono ugualmente contemiti nei corrispondenti termini della dividenda quantità.

76. Dunque quando i termini del divifore sono ugualmente contenuti nei termini corrispondenti della quantità dividenda, siamo in libertà d' intraprendere la divisione per qual termine piace del divisore, il qual termine preso una vosta, sempre si dee adoperare, ne mai si può cangiare nel corso dell' operazione, come si vedrà nel seguente esempio. Sia da dividersi la

quantità  $a^2-b^2+2bc-c^2$  per a+b-c, le quali fi ferivano come fopra fi è detto; quindi s' ifituifca la divifione per qual termine piace del divifore, efempigrazia per a, dividafi perciò  $a^2$ 

per a; il quoziente (n. 70.) farà a, il quale fi scriva per primo ter-

--ac-bc+c<sup>2</sup>

mine del quoziente fotto al divifore, e fi moltiplichi effo quoziente a per tutto il divifore, ed il prodotto  $a^2+ab-ac$  fi fottragga dalla quantità dividenda, cioè cangiati i fegni fi feriva  $-a^2-ab+ac$  dopo, o fotto la quantità dividenda  $a^2-b^2+bc-c^2$ , il refiduo farà  $a^2-b^2+bc-c^2-a^2-ab+ac$ , et tolti i termini  $+a^2$ ,  $-a^2$ , che fi difruggono l'uno l'altro, rimarrà la quantità dividenda  $-b^2+bc-c^2-ab+ac$ , della quale fi divide il termine -ab per l'affunto termine a del divifore, ed il quoziente [ nn. 67 68 ] farà -b, il quale ferivasi per fecondo termine del quoziente, e fi moltiplichi effo -b nel divifore a+b-c, ed il prodotto  $-ab-b^2+bc$  fottraggasi dalla quantità dividenda ferivendo fotto di effa  $+ab+b^2-bc$ , il refiduo farà  $-b^2+bc-c^2-ab+ac+ab+b^2-bc$ , e ridottolo a mie-

nori termini [ n. 51 ], rimarrà be-e2+ae la quantità dividenda, della quale dividasi il termine +ac per l'affunto termine a del divisore, e sarà +c il quoziente, il quale mettasi per terzo termine del ricercato quoziente, indi si moltiplichi nel divisore a+b--c, ed il prodoto ac+bc-c2 fottraggasi dalla quantità dividenda bc--c2+ac, ed il residuo sarà bc--c2+ac--ac--bc+c2 uguale al nulla, perchè +bc, -bc,  $+c^2$ ,  $-c^2$ , e +ac, -ac si distruggono vicendevolmente. Sicche sarà a-b+c il quoziente di questa divisione; perciochè moltiplicando a-b+c nel divisore a+b-c, il prodotto

a2-ab+ac+ab-b2+bc-ac+bc-c2 ridotto a minori termini [ n. 51. ] ci restituisce la quantità dividenda a2-b2+2bc-c2

77. Ma quando il divisore ha de' termini, che non fono ugualmente contenuti ne' corrispondenti termini della quantità dividenda, allora la divisione s' istituisca sempre per quel termine, che sarà contenuto più volte, o almeno intere volte ne' termini della quantità divi-

Per esempio dovendo dividere

 $e^3-3c^2x+3cx^2-x^3$  per  $e^2-2cx+x^2$ , in questo caso la divisione si c3-3c2x+3cx2-x3 | c2-2cx+x2 può ugualmente intraprendere per c2 , o  $+c^2x-2cx^2+x^3$ 

per x2, per-chè questi due termini fono contenutiugualmente ne' termini loro corrispondenti  $c^3$ ,  $e^{-x^3}$ , ma non mai s' istituisca per 2cx, perchè non si ritroverebbe in interi il ricercato quoziente c-x; anzi ne nascerebbe una serie infinita di termini decrescenti, la quale però, come si vedrà nell'annotazione alla propofizione 20 del lib. 1. della Geometria, uguaglierà il fuddetto quoziente c-x.

Sicche dividendo c3 per c2, il quoziente farà c, il quale moltiplicato per tutto il divifore c2-2cx+x2 e fottratto il prodotto dalla quantità dividenda, resterà la quantità dividenda -c2x+2cx2-x3, della quale, dividendo il termine  $-c^2x$  per l'affunto termine  $c^2$ del divisore, si avrà -x per secondo termine del quoziente; e perche, moltiplicato -x in tutto il divisore. e fottratto il prodotto dalla quantità dividenda, nulla vi rimane; perciò farà c-x il quoziente di questa divisione.

78. Se dopo fatta la divisione vi rimane nella quantità dividenda qualche termine, che non si possa dividere per l'affunto termine del divifore, allora quell'avanzo fi scriva dopo del ritrovato quoziente con tutti i suoi fegni per numeratore di una frazione, e per denominatore di essa si metta tutto il divisore.

Sia da dividersi la

quantità a2+c2 pel divisore a-c; fi divida a2 per a, ed il quoziente a si moltiplichi nel divisore a-c, ed il prodotto a2-ac fi fottrag-

vida 
$$a$$
 per  $a$ , ed il quoziente  $a$  fi moltiplichi nel divisore  $a-c$ , ed il prodotto  $a^2-ac$  fi fottragga dalla quantità di-

$$\begin{array}{c|cccc}
 & a^2 + c^2 & a - c \\
\hline
& -a^2 + ac & a + c + c \\
\hline
& c^2 + ac & a - c
\end{array}$$

$$+\frac{2c^2}{a-c}$$
 e farà  $a+c+\frac{2c^2}{a-c}$  il quoziente di questa divisione.

79. Se verun termine della quantità dividenda fi potrà dividere in interi da niun termine del divisore, allora il quoziente si esprimerà con una frazione, il cui numeratore fia la quantità dividenda, ed il denomina-

tore fia il divisore; come dividendo ab+a2 per m-x, il

quoziente farà 
$$\frac{ab+a^2}{m-x}$$
.

80. Inoltre la divisione delle quantità composte alcome volte si esprime ancora chiudendo tra parentesi il dividendo, e poi il divitore, e frapponendovi due punti tra di essi.

Così [a+b]: [c-x], che leggesi a+b diviso per c-x, significa il quoziente  $\frac{a+b}{c-x}$ .

Parimente (ab-x): m, significa la stessa cosa, che

# ELEMENTI

DELL

## ARITMETICA UNIVERSALE.

## LIBRO SECONDO.

DEL CALCOLO DELLE FRAZIONE

## DEFINIZIONE I.

81. Parte alignota di qualfivoglia quantità dicefi quella, che prefa alcune volte uguaglia il fuo tutto, cioè la quantità, di cui effa è parte. Ovvero è quella, per cui dividendo la data quantità, fi ottiene un quoziente intero, fenza veruna frazione.

Così il 3 è parte aliquota del 18, perchè il 3 replicato 6 volte uguaglia il 18; o fia perchè il 3 è

un' intera festa parte dello stesso numero 18.

Similmente il 5 è parte aliquota del 15, perchè dividendo il 15 pel 5, il quoziente è il numero inte-10 3; o perchè il 5 è l'intera terza parte del 15.

Per la stessa ragione c è parte aliquota di acm, perchè dividendo acm per c, il quoziente è l' intera quantità am.

Ma parte aliquanta di qualunque quantità fi chiama quella parte, la quale ripettuta intere volte non uguar glia quel tutto, di cui essa i dice quella, per la quale non fi può dividere in interi il suo tutto. Il nunero 4 è parte aliquanta del numero 14, perchè il numero 4 replicato tre volte manca dal 14, e replicato quattro volte lo supera; o sia perchè dividendo il 14, per 4. non si ha per quoziente un numero intero.

## / DEFINIZIONE II.

82. Un numero dicesi misurare un altro numero, quando esso replicato alcune volte uguaglia l'altro; quando cioè è parte aliquota dell'altro numero.

Perciò la misura di un numero è un altro "numero, che sia parte aliquota di esso, cioè, che intere volte replicato lo uguagli. Così il numero 3 ripetendolo quattro volte misura il 12. Similmente il 2, il 4,

il 5, il 10 fono mifure del numero 20.

Massima misura di un numero si chiama il numero più grande di tutti quelli, che lo misurano. Per esempio, le misure del numero 12 sono 1, 2, 3, 4, 6, delle quali la massima è il numero 6, come evidentemente si vede.

## DEFINIZIONE III.

83. Mifura comune di due o più numeri è quel numero, che è parte aliquota di ciafcuno de' dati numeri. 11 numero 3 è mifura comune de' numeri. 6, 12, 15, 21, perché feparatamente mifura ciafcuno di effi. Per la stessa pari [n. 20.]; e l'unità è mifura comune di tutti i numeri pari [n. 20.]; e l'unità è mifura comune di tutti i numeri razionali interi.

### DEFINIZIONE IV.

84. Numero primo in se stesso, o incomptesso chiamassi ogni numero, che abbia per misura la sola unità. Come i numeri 2, 5, 7, 11, 13, ciascuno de quali non ha altra misura suorchè l'unità, sono numeri primi in se stessi, o sia incomplessi.

### DEFINIZIONE V.

85. Numero composto in se stesso di quale, oltre all'unità, abbia qualche altro numero, the lo misuri. Il 6 è numero composto, perchè oltre all'unità ha per misura il 2, il 3.

## DEFINIZIONE VI.

86. IN umeri primi fra loro, o incomplessi tra di loro sono quelli, che non hanno veruna misura comune, eccettuatane l' unità. I numeri 8, e 15 paragonandoli insteme sono numeri primi fra loro, perchè nessun numero li misura tutti due, suorchè l'unità.

Similmente i numeri 5, 6, 12, 17, fono numeri primi fra loro, quando infieme fi confiderano, perchè non hanno veruna comune misura, eccettuatane l'unità.

### DEFINIZIONE VII.

87. Numeri fra toro composti sono quelli, che oltre all' unità hanno qualche numero, che li misura. Come i numeri 6, 12, 15, 21 sono composti tra di loro, perchè hanno la comune misura 3.

88. COROLLARIO. Perchè ogni numero preso una volta, misura se stesso, percio la comune misura di due,

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

o più numeri tra di loro composti, può essere une de' medesimi numeri.

Per la qual cosa i numeri 5, 15, 20 sono fra loro composti, perchè il 5 misura se stesso, e misura gli altri due 15, e 20.

## DEFINIZIONE VIII.

89. Massima comune misura di due, o più numeri è il massimo numero, che misura ciascuno di essi, o pure è quel numero, pel quale dividendo ciascuno di essi, i quozienti, che ne nascono sono numeri primi fra loro. I due numeri 12, e 18 hanno per comuni misure l' 1, il 2, il 3, ed il 6, e, come ognun vede, la massima comune misura di essi è il 6; e dividendo il 12, ed il 18 pel 6, i quozienti 2, e 3 sono numeri primi tra di loro.

## DEFINIZIONE IX.

90. Una frazione (nn. 10, 11, 34) dicesi ridotta alla minima denominazione, o alla minima espressore, o con la minima espressore, o alla minima espressore, o di a minimi termini, quando il numeratore, ed il denominatore di essa sono numeri primi fra lo-

ro [n. 86.], come la frazione  $\frac{4}{5}$ .

Similmente le frazioni  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{5}{8}$  ec. fono ridotte alla minima denominazione.

## DEFINIZIONE X.

91. Frazioni, o rotti, della stessa denominazione, e dello stesso nome, si dicono quelle, che hanno lo stesso

denominatore; come le frazioni  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{8}$ , ovvero  $\frac{a}{m}$ ,  $\frac{c}{m}$ ,  $\frac{x}{m}$ , ec.

m'm'm'

Frazioni poi di diversa denominazione, o di diverso
nome sono quelle, che hanno i denominatori differenti,

come fono le frazioni  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  o le frazioni  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{b}{m}$ ,  $\frac{a}{r}$ , ec.

Frazioni decimali fi chiamano quelle, le quali hanno per loro denominatori i numeri 10, 100, 1000,

10000, 100000 ec.; tali fono le frazioni  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{9}{100}$ 

## DEFINIZIONE XI.

92. Tutto ciò, che esiste, o si concepisce, che possia avere esistenza, dicesi, Cosa; una cosa poi si dice riseristi, o aver relazione ad un' altra cosa, quando inseme considerandole amendue, accade, che tra le proprietà, le quali assolutamente convengono ad una di esse, se ne trova alcuna, per mezzo della quale no possima conchiudere, che all' altra cosa convenga qualche proprietà accidentale, che senza della prima non le conveniva. Si prendano esempigrazia i due numeri 5, ed 8; considerando il numero 8 in se stessione considerando in unemen 5, ed 8, perchè è 8=5+3, se 4+4 ec.; ma inseme considerando i numero 5, ed 8, perchè è 8=5+3, sibito si compren-

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

de, che il 5 è parte dell' 8; ed allora fi riferisce is 5 all' 8.

### DEFINIZIONE XII.

93. Ciò poi, che ad una data cosa afsolutamente non conviene, ma soltanto convenirle si conosce quando essa si ricirice ad un' altra cosa, dices relazione, o abiudine. Così del numero 5 considerato in se se sono quando si riserisce, o paragona il 5 all' 8; nè tampoco del numero 8 considerato in se stesso, all' 8; nè tampoco del numero 8 considerato in se stesso, si concepsice, che sia maggiore del numero 5 se non quando l' 8 si riserisce al 5. Ora poi l'essere parte del numero 8, o essere del numero l'essere parte del numero 5, concepsice quando l'as ficiente al 5. Ora poi l'essere parte del numero 5, o essere del numero l'essere parte del numero 5.

## DEFINIZIONE XIII.

94. Ragione geometrica è quella relazione di una cofia ad un' altra dello stesso genere, la quale determina
la grandezza dell' una dalla quantità dell' altra, senza
che faccia d' uopo prendere una terza cosa omogenea. Siano, esempigrazia, due lunghezze, delle quali
la prima si chiami A, e sia piedi 4, e l' altra B sia
di 20 piedi; se si riserisce, o paragona l' A al B,
cioè se si prende per misura la lunghezza A di 4 piedi, si troverà, che la lunghezza A è contenuta cinque
volte nella lunghezza B di 20 piedi; e perciò sarà la
lunghezza A alla lunghezza B come uno al cinque, vale a dire la lunghezza A sarà la quinta parte della
lunghezza B, Ma paragonando il B all' A, cioè prendendo per missira la lunghezza B, allora si troverà, che
la lunghezza B contiene cinque volte la lunghezza A;

e però la lunghezza B ftarà alla lunghezza A comecinque all'uno, farà cioè, la lunghezza B quintupla della lunghezza A. Che però tanto la relazione della lunghezza A alla lunghezza B, quanto la relazione della lunghezza B alla lunghezza A fi è determinata fenza prendere un' altra lunghezza, confeguentemente fono due ragioni geometriche A al B, e B all' A, ovvero 4 al 20, e 20 al 4.

95. COROLLARIO. In ogni frazione il denominatore [n.11.] fignifica l'unità, o fia un tutto divifo in parti, ed il numeratore numera quante di quelle parti, nel dato cafo, fi deono prendere; perciò la relazione del numeratore al denominatore fi conofce, fenza che faccia d'uopo prendere un'altra quantità omogenea al numeratore, e denominatore; dunque ogni frazione è una geometrica ragione.

#### DEFINIZIONE XIV.

96. In ogni ragione geometrica le quantità, che tra di loro si paragonano diconsi termini della ragione, de quali il primo, cioè quello, che all' altro si rifersice, si noma antecedente della ragione; ed il secondo, al quale il primo si rapporta, si chiama conseguente della ragione.

Come della ragione 12 al 4, il termine 12 è antecedente, ed il 4 è il termine conseguente della mede-

funa ragione.

Similmente della ragione a al b; a è antecedente,

e b è conseguente.

Il fegno, di cui ci ferviamo per esprimere qualsivoglia ragione geometrica, sono due punti posti fra l' antecedente, ed il conseguente, e fignificano al. Così 12:3 si legge dodici al me. Parimente c:m si legge 6 al m.

## DEFINIZIONE XV.

97. Il quoziente, che nasce dividendo l'antecedente di qualsivoglia ragione geometrica pel suo conseguente, fi chiama nome della ragione, ovvero valore della ragione, o pure siponente della ragione.

Che però della ragione 8:2 il nome, o valore farà

 $\frac{8}{2}$ , cioè 4; e della ragione 2:8 farà  $\frac{2}{8}$ , che figni-

fica un quarto.

Similmente della ragione ab:a, il valore farà  $\frac{ab}{a}$ , cioè b; e della ragione m:c il valore, o esponente farà  $\frac{m}{a}$ , e così delle altre.

98. COROLLARIO. Quindi ne viene, che qualifia ragione geometrica è uguale ad una frazione, la quale abbia per numeratore l'antecedente della ragione, e per denominatore il conseguente della stessa ragione [n. 96.].

Vicendevolmente qualfivoglia frazione è uguale ad una ragione geometrica, il cui antecedente fia il numeratore della frazione, ed il confeguente fia il denominatore della fteffa frazione. Imperciocchè data la

ragione 8:2, il suo valore  $\frac{1}{2}$  n. 97. ] è la frazione  $\frac{8}{2}$  cioè 4. Scambievolmente data la frazione  $\frac{8}{2}$ , si forma l'uguale ragione 8:2, il cui valore si è 4.

#### DEFINIZIONE XVI.

99. Ragioni geometriche simili, o uguali diconsi quelle, che hanno i valori uguali, cioè quelle, i cui antecedenti hanno lo stesse apporto ai loro propri confeguenti. Le ragioni 6:2, 15:5 sono fra loro uguali, perchè [ n. 97. ] hanno lo stesso nome, o valore 3,

effendo  $\frac{6}{2} = 3$ , e  $\frac{15}{5} = 3$ ; o perchè il 6 è triplo del

2, ficcome il 15 è triplo del 5.

Ragioni geometriche difuguali ono quelle, le quali hanno valori ineguali; o quelle gli antecedenti delle quali non hanno la medefima relazione ai loro confeguenti. Le due ragioni 8:2, 20:10 fono ineguali, per-

chè il valore della prima è  $\frac{8}{2}$ , cioè 4, e dell'altra è  $\frac{20}{10}$  cioè 1; perciò la ragione 8:2 è maggiore della ragio-

ne 20:10, effendo  $\frac{8}{2} > \frac{20}{10}$ , cioè 4>2.

100. COROLLARIO I. Poichè le frazioni sono geometriche ragioni (n. 98.); perciò frazioni uguali sono quelle, che formano ragioni geometriche uguali; offia quelle, i numeratori delle quali hanno la stessa relazione, o rapporto ai loro denominatori. Le due fra-

zioni  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{5}{15}$  fono uguali, perchè il numeratore 2 è

il terzo del suo denominatore 6, come il numeratore 5 è la terza parte del suo denominatore 15; ovvero perchè l' una, e l'altra frazione significa la terza parte d' un intero.

## 8 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Frazioni difuguali fi dicono quando formano ragioni geometriche ineguali, o fia quando i numeratori di effe non hanno la stessa relazione ai loro denominatori

Così la frazione  $\frac{3}{6}$ , la quale fignifica tre feste parti, cioè la metà d'un intero, è maggiore della frazione  $\frac{5}{15}$ , la quale fignifica cinque quindicesime parti d'un intero, o sia un terzo dell'intero medesimo.

Per la qual cosa ragioni geometriche uguali formapo frazioni uguali, vicendevolmente le frazioni uguali

costituiscono geometriche ragioni uguali.

101. COROLLARIO II. Dal fin qui detto facilmente fi può comprendere, che moltiplicando, o dividendo il numeratore, ed il denominatore di qualififa frazione per una medefina quantità, il valore della frazione non fi cangia; imperciocchè lo ffeso rapporto, che ha il numeratore al denominatore, l'avrà pure il doppio del numeratore al doppio del denominatore; il triplo del numeratore al triplo del denominatore; il quadruplo al quadruplo ec., e lo stesso rapporto avrà ancora la metà del numeratore alla metà del denominatore ci il terzo del numeratore al terzo del denominatore ec.

Se per esempio della frazione  $\frac{4}{12}$  si moltiplicheranno il numeratore 4, ed il denominatore 12 per 2, fi avrà un' altra frazione  $\frac{8}{24}$  uguale alla frazione  $\frac{4}{12}$ ; poichè il numeratore 8 è la terza parte del suo denominatore 24, come il 4 è un terzo del suo denominatore 12; ovvero perchè tanto le otto ventiquattressime parti d'

UNIVERSALE. LIBRO SECONDO.

un intero, quanto le quattro dodicesime parti signisicano la medefima parte dell' intero, cioè la terza parte.

Che se il numeratore 4, ed il denominatore 12 si divideranno amendue per 2, i quozienti 2, e 6 formeranno la frazione 2 uguale alla data frazione 4; poichè due feste parti d'un intero significano ancora la terza parte del medefimo intero, come la fignifica il rotto 4.

Medefimamente data la frazione ab, la quale (n. 68. ) fignifica b, moltiplicando il numeratore ab. ed il denominatore a per la stessa quantità c, si avrà un'altra frazione  $\frac{abc}{ac}$  uguale alla data  $\frac{ab}{a}$ , perchè tanto  $\frac{ab}{ac}$ , quanto  $\frac{abc}{ac}$  fignificano [ n. 68. ] la medesima quantità b. Che se data la frazione — si divideranno il numeratore abc, ed il denominatore ac per la stessa grandezza a, rimarrà la frazione bc uguale alla frazione \_\_\_\_, perchè e l'una, e l'altra fignificano la stessa quantità b.

ANNOTAZIONE. Siccome il numeratore d'una frazione rappresenta una quantità dividenda, della quale il denominatore ne è il divisore, però dalle antece-

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

denti nozioni fi ricava, che nella divisione se si moltiplicheranno, o si divideranno per una medesima quantità il dividendo, ed il divisore, sacendo poscia de' prodotti, o de' quozienti l' attuale divisione, il quoziente sarà sempre lo stesso. Esempigrazia si ottiene lo stesso quoziente 4 a dividere il 48, per 12, ovvero il 96 doppio di 48, per 24 doppio di 12, o pure l'8 sessa parte di 48, per 2 sessa parte del 12, ec.

### DEFINIZIONE XVII.

102. L'equazione è il paragone, o confronto di due quantità uguali (n. 27.), il quale si fa col frapporere tra le due quantità uguali il fegno = dell' ugua-glianza.

Scrivendo a=b abbiamo un' equazione, nella quale si esprime, che il valore di a è uguale al valore di b.

Parimente l'equazione 4+3=12-5 significa, che il valore 4+3 uguaglia il valore 12-5.

In ogni equazione la quantità posta avanti al segno = si chiama prima parte dell' equazione, e quella, che sta scritta dopo il segno, dicesi seconda parte dell' a equazione.

#### ASSIOMA L

103. Quelle cose, che sono uguali ad una terza, sono parimente uguali tra di loro.

Sia 6-2=4, e 7-3=4, qer questo affioma si dee conchiudere, che farà 6-2=7-3.

Generalmente se sarà a=m, e b=m, farà eziandio a=b.

2. Inoltre ciò, che è maggiore, o minore di una delle cose uguali, sarà anche maggiore, o minore dell'

altra .

Sia per esempio a=c, se una terza quantità b sarà maggiore di a, essa b sarà anche maggiore di c; ma se la b invece di essere maggiore, sarà minore di a, farà ancora essa b minore di c.

#### ASSIOMA II.

104. A cose uguali aggiugnendo cose uguali, o pure una stessa cosa, le somme saranno uguali.

Siano date le equazioni a=c, e b=m, aggiugnen+ do la prima alla seconda equazione, si avrà a+b

=c+m.

Parimente se sarà a=c-m, ed a queste cose uguali si aggiunga la medesima quantità m, si avrà l' equazione a+m=c-m+m, cioè [ n. 51. ] farà a+m=c.

#### ASSIOMA. III.

la cose uguali levando cose uguali, ovvero una stessa cosa, le rimanenti cose saranno ancora uguali fra loro.

Sia a=b, e c=m, per questo affioma farà ancora a-c=b-m.

Similmente data l' equazione b=a+m, fottraendo da queste cose uguali la stessa quantità m, rimarrà l' equazione b-m=a+m-m; cioè b-m=a [ n. 51. ].

106. COROLLARIO. Da questi due assiomi ne segue. che, data qualfivoglia equazione, fe uno, o più termini di essa si trasporteranno da una parte nell' altra dell' equazione, cangiandovi peró i fegni, cioè + in -, e - in +, le quantità rimarranno sempre uguali; perchè o fi aggiungono cose uguali, a cose uguali, PARTE I.

## ELEMENTI DELL' ARITMETICA

quando fi trasportano termini negativi, o fi levano cofe uguali da cofe uguali, quando fi trasferiscono termini positivi, come si può chiaramente vedere ne'se-

guenti esempi.

Sia l'equazione 7=12-5, nella quale si trasferisca il -5 dalla feconda parte dell' equazione nella prima cangiandovi il iegno - in +, fi avrà un' altra equazione 7+5=12; perchè trasportare il -5 col segno cangiato egli è un aggiugner 5 a tutte due le parti dell'equazione.

Se poi data l'equazione 7+5=12 si trasporterà il 7 dalla prima nella seconda parte dell' equazione cangiandovi [ n. 35. ] il fegno + in -, farà muova equazione 5=12-7; quindi si vede, che trasportare il politivo 7 col fegno cangiato, egli è un togliere lo stesso 7 da amendue le parti dell' equazione, cioè da cose uguali.

Similmente se nell' equazione 14=10+6-2 si trasporteranno i due termini +6-2 dalla seconda nella prima parte, mutando i fegni, ne verrà l'equazione 14-6+2=10, come occularmente si vede.

Che se tutti i termini da una parte dell'equazione si trasferiranno nell' altra parte, variandogli i segni, allora l'equazione fi ridurrà allo zero, la qual cosa dicesi

ridurre l'equazione alla cifra.

Così nell' antecedente equazione 14=10+6-2 trasportando tutti i termini dalla seconda nella prima parte, cangiandovi i fegni, rimarrà l' equazione 14-10-6

+2=0.

Questo trasportare uno, o più termini da una parte dell' equazione nell' altra coi fegni variati, che non mai toglie l' equazione, per gli affiomi secondo, e terzo, si chiama Antitesi. Laonde essendo 7-3=4, farà per antitesi 7=4+3. Medesimamente essendo a+c=m,

### ASSIOMA IV.

107. Moltiplicando cose uguali per una terza, o per cose uguali, i prodotti saranno sempre uguali.

Sia l' equazione 6-2=4, moltiplicando le uguali

Sia i equazione 6-2=4, moltiplicando le uguali quantità 6-2, e 4 per lo ftesso numero 3, i due prodotti 18-6, e 12 faranno pure uguali, cioè farà nuova equazione 18-6=12.

Medesimamente essendo l'equazione a=c, moltipli-

plicandola per m fi avrà am=cm.

Parimente se sarà a=b, e c=m, moltiplicando un' equazione per l'altra, cioè a per c, e b per m, i prodotti saranno anche uguali, vale a dire sarà ac=bm ec,

#### ASSIOMA V.

108. Dividendo cose uguali per una terza, o per cose uguali, i quozienti saranno anche uguali. Come dividendo l' equazione 12-4=8 pel numero 2, ri-

marrà 
$$\frac{12}{2} - \frac{4}{2} = \frac{8}{2}$$
, cioè 6--2=4.

Similmente dividendo l' equazione ac=cm per cre-

fterà 
$$\frac{ac}{c} = \frac{cm}{c}$$
, cioè ( n. 68. )  $a=m$ .

Per la stessa ragione, se avremo a=b, e c=m, dividendo la prima equazione per la seconda, per que-

fto assima resterà 
$$\frac{a}{c} = \frac{b}{m}$$
.

#### ASSIOMA VI.

100. A cose disuguali aggiugnendo cose uguali, le

somme, che si faranno, faranno disuguali.

Come ai numeri difuguali 8 , e 4 aggiugnendovi le stesso numero 2, le somme 8+2, e 4+2 saranno ineguati, cioè essendo 8>4, sarà pure 8+2>4+2, cioè

Similmente se faranno a)c, e b=m, per questo af-

fioma fara a+b>c+m.

### ASSIOMA VII.

lalle cose disuguali levando cose uguali , le rimanenti faranno ancora difuguali.

Sia 12>8, farà ancora 12-2>8--2, cioè 10>6.

Parimente se avremo ab, e c=m, sarà eziandio a-c>b-m.

## ASSIOMA VIII.

uelle cose, che sono doppie, o triple, o quadruple ec., di una medefima, o di cose uguali, sono tra di loro uguali.

Sia a doppia di m, e c anche doppia della stessa m , fara amc.

#### ASSIOMA IX.

uelle cose, che sono la metà, o la terza, o la quarta parte ec., di una stessa cosa, o di cose uguali, fono uguali fra loro.

Sia esempigrazia b quarta parte di m, ed a sia anche la quarta parte della medefima quantità m, farà

a=b.

#### ASSIOMA X.

113. Il tetttó è maggiore della fua parte.

## ASSIOMA XI.

114. Ogni tutto è uguale a tutte le sue parti prese

115. ANNOTAZIONE. În questo assiona intendiamo parlare di quelle parti, le quuli attualmente sono contenute nel tutto, non già di tutte le parti possibili di esso tutto. Per esempio il 12 è composto dal 7, e dal 5, perciò abbiamo 12=7+5, è altresi composto dal 10, e dal 2, e però abbiamo ancora 12=10+2, ec., ma quantunque il 7, ed il 10, associate potrà conchiudere, che il 12 sia uguale al 7+10; perchè le parti 7, e 10 non possono effere contenute insieme nel tutto 12; poichè quando si prende il 40 per una parte del 12, allora oltre al 2, o all' 1+1, niun'altra parte può effere contenuta nello stesso.

### ASSIOMA XII.

116. Se di due quantità omogenee [ n. 26 ], che si paragonano tra di loro, la prima non sarà maggiore, ne minore dell'altra, sarà necessariamente la prima uguale alla seconda.

Se la prima non farà uguale alla feconda, nè maggiore di essa, necessariamente sarà la prima minore

della feconda.

Finalmente se la prima non sarà minore della seconda, nè uguale ad esta, allora sarà la prima maggiore della seconda; e ció perchè le quantità omogenee sono sempre o disuguali, o uguali fra loro.

#### ASSIOMA XIII.

117. Se una quantità farà maggiore di un'altra, e questa seconda sia maggiore di una terza, allora la prima farà molto maggiore della terza. Sia a>c, e c>m, farà a>m.

### PROPOSIZIONE I.

#### TEOREMA.

118. Quando si moltiplica una frazione pel suo denominatore, il prodotto sarà il numeratore della modesima frazione.

DIMOSTRAZIONE. Ogni frazione [ come abbiamo offervato al paragrafo festo del numero 47. ] esprime il quoziente, che nasce dividendo il numeratore pel denominatore della medesima frazione, ma il quoziente ted i qualitvoglia divisione (nn. 49., 68., 69.) moltiplicato pel divisiore restitutice la quantità dividenda; dunque moltiplicando la frazione, la quale esprime il quoziente, pel siuo denominatore, il quale rappresenta il divisiore, il prodotto sarà necessariamente il numeratore della frazione, il quale significa la quantità dividenda. Per la qual cosa a moltiplicare una frazione pel siuo denominatore bassa cancellare lo stesso denominatore, e rimarrà il numeratore per prodotto. La qual cosa si dove dimostrare.

La frazione 12/4 ( la quale significa 3 ) moltiplicata per 4 dà il prodotto 12, che è il numeratore del-

· la frazione.

Moltiplicando la frazione  $\frac{2}{3}$  per 3, il prodotto farà 2; per esempio  $\frac{2}{3}$  d' un soldo, che sono 8 denari, moltiplicati per 3 producono 24 denari, che sono soldi 2.

Parimente la frazione  $\frac{a}{m}$  moltiplicata per m dà il prodotto a.

La frazione  $\frac{c-b}{a+m}$  moltiplicata per a+m produce c-b, ec.

### PROPOSIZIONE II.

#### PROBLEMA.

119. Dato un intero esprimerlo con una frazione, che abbia un dato denominatore.

RISOLUZIONE, e DIMOSTRAZIONE. Si moltiplichi l' intero dato pel dato denominatore, ed al prodotto fi fottoscriva lo stesso denominatore.

Come a trasmutare l'intero 5 in una frazione, che abbia l' 8 per denominatore, si moltiplichi 5 nel 8, ed al prodotto 40 si sottoscriva lo stesso 8 per deno-

minatore, e farà la frazione 40 uguale all' intero 5 ( Probl. 5. ).

Similmente a ridurre la quantità a in una frazione, che abbia il denominatore e, si operi come sopra, e

farà  $\frac{ac}{c}$  la frazione ricercata, che ha il denominatore c, ed è uguale alla quantità a; poiche [ n. 68. ]  $\frac{ac}{c}$  figuifica a.

#### 88 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

a-m per denominatore; allora moltiplicata la c per a-m, ed al prodotto ac-cm fottoferittogli a-m per denominatore; farebbe,  $\frac{ac-cm}{a-m}$  la frazione, che fi cercava, effendo  $\frac{ac-cm}{a-m} = c$  ( n. 75. ).

Se e dovesse esprimersi con una frazione avente

L' unità medefima fi esprime con una frazione di qualunque dato denominatore, per esempio 7; moltiplicando 1 in 7, ed al prodotto 7 sottoscrivendo il

denominatore 7, e si avrà  $\frac{7}{2} = 1$ .

Per la medesima ragione sarà  $\frac{12}{12}=1$ ;  $\frac{a}{a}=1$ ,  $\frac{cm}{cm}=1$ ;  $\frac{a-c}{cm}=1$ , ec. [ n. 71.].

120. COROLLARIO I. Dunque ogni frazione, la quale abbia il numeratore uguale al denominatore, fempre fignificherà un intero, perchè fi prendono tutte le parti, nelle quali è divifo l'intero medefimo. Perciò

ciascuna delle frazioni  $\frac{a}{2}$ ,  $\frac{3}{3}$ ,  $\frac{4}{4}$ , ec.,  $\frac{a}{a}$ ,  $\frac{b}{b}$ ,  $\frac{c-x}{a}$  ec. significa 1.

Ma la frazione, che ha il numeratore maggiore del denominatore, fignifica più d' un intero. Come la frazione  $\frac{\tau}{4}$  fignifica r $\frac{\tau}{4}$ , cioè un intero, e di più la quarta parte d'un intero.

Similmenté la frazione 17/6 fignifica 2.5/6, cioè due

interi, e cinque seste parti d' un intero ec.

Quando il numeratore è minore del denominatore, allora la frazione fignifica meno d' un intero, ed è vera frazione, effendo le altre frazioni impropriamen-

te dette. Come la frazione  $\frac{2}{3}$ , è vera frazione, ed esprime due terze parti d'un intero diviso in tre parti uguali.

121. COROLLARIO 11. Se a qualfivoglia intero fi fottofcrive per denominatore l' unità, fi forma una frazione, o quafi frazione, che fempre è uguale allo stef-

fo intero. Così  $\frac{4}{1}$  fignifica 4;  $\frac{10}{1}$  fignifica 10;  $\frac{a}{1}$  vale lo stesso, che a;  $\frac{c_{\rightarrow m}}{1}$  fignifica c-m, ec. Per-

chè il porre l'unità per denominatore dell' intero è la stessa cosa, che ridurre l'intero in una frazione, la

quale abbia l' 1 per denominatore.

122. ANNOTAZIONE. La pratica di ridurre le misure, i pesi, e le monete in altre di specie minore si deduce da questo problema. I denari nostrali, verbigrazia, sono parti dodicesime del soldo, i soldi sono parti ventesime della lira. Dunque per ridurre soldi 5 in denari, cioè in parti dodicesime del soldo, si moltiplichi il 5 per 12, e saranno 60 denari, cioè sessioni del soldo, le quali equivagliono

a foldi 5; effendo 60=5.

Similmente lire 4 d' argento ridotte in parti ventefime danno  $\frac{80}{29}$ , cioè 80 foldi.

## PROPOSIZIONE III.

#### PROBLEMA.

123. Kidurre le frazioni in interi.

RISOLUZIONE. Le frazioni impropriamente dette, cioè quelle, che hanno il numeratore maggiore del denominatore, o uguale ad effo, fi riducono in interi dividendo il numeratore pel denominatore. Come della

frazione  $\frac{12}{3}$  dividendo il numeratore 12 pel denomi-3
natore 3, fi formano 4 interi. La frazione  $\frac{abm}{a}$  firiduce all' intero bm, ec.

Che fe, dopo fatta la divisione del numeratore pel denominatore, vi rimane qualche avanzo, allora il quo-

ziente farà un numero misto. Così la frazione 23 ci 4
dà 53, cioè cinque interi, e tre quarte parti d'un intero. Esempigrazia ventitrequarte parti della nostra

intero. Elempigrazia ventitrequarte parti della nottra lira d'argento formano cinque lire, e quindici foldi, i quali fono le tre quarte parti della lira.

## PROPOSIZIONE IV.

#### PROBLEMA.

124. Kitrovare la massima comune misura di due numeri.

RISOLUZIONE. Si divida il numero maggiore pel minore, e fatta la divisione, se non vi rimane verun avanzo, allora il numero minore è la massima misura ricercata ( nn. 88. 89. ). Come de' numeri 7, e 28 la massima comune misura è il 7, perchè dividendo il 28 per 7 niun avanzo vi rimane. Inoltre dividendo gli stessi numeri 7, e 28, pel 7, i quozienti 1, e 4 sono numeri primi tra di loro.

Se poi, diviso il maggiore pel minore, avanza qualche cofa, allora, nulla badando al quoziente fi noti il refiduo, e per effo si divida il numero minore; e trovando un altro avanzo, per esso si divida il primo residuo; poi pel terzo residuo dividasi il secondo, ec. E così continuando, fintantochè si trovi un divisore, il quale divida esattamente in interi il precedente residuo, e quest' ultimo divisore sarà la massima misura

comune ricercata.

Si cerchi per esempio la massima comune misura de' due numeri 203, e 667. Si divida 667 per 203, e niun conto facendo del quoziente 3, pel refiduo 58 fi divida il 203, e trovato il refiduo 29, per esso si divida il primo avanzo 58, e fatta la divisione, non rimanendovi verum refiduo, fi conchiuda che'l' ultimo di-

$$\begin{array}{c|c}
667 & 203 \\
669 & 3 \\
203 & 58 \\
\hline
174 & 3 \\
\hline
58 & 29 \\
\hline
29 & 2
\end{array}$$

visore 29 è la massima comune misura, che si cercava; imperciocchè dividendo i numeri 203, e 667 per 29, i quozienti 7, e 23 fono numeri primi fra loro [ nn. 86. 89. ]. Il che ec.

125. Se dopo fatta ogni divisione l'ultimo residuo farà 1, questo significherà, che i due numeri dati sono primi tra di loro, e che non hanno veruna mifura

comune, eccettuatane l'unità.

### UNIVERSALE. LIBRO SECONDO.

perchè i due numeri 2, e 3 sono tra di loro primi (86.) Inoltre perchè il numeratore 32, ed il denominatore 48. sono stati divisi per lo stesso numero 16,

i quozienti 2, 3 costituiscono la frazione  $\frac{2}{3}$  [n. 101.] uguale alla frazione  $\frac{32}{10}$ .

Nella medefima maniera le frazioni  $\frac{5}{20}$ ,  $\frac{17}{34}$ ,  $\frac{12}{32}$ ,  $\frac{203}{667}$ 

fi riducono alla minima denominazione  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{7}{23}$ , e così delle altre.

Similmente la frazione  $\frac{am}{cm}$  fi riduce alla minima efpressione  $\frac{a}{c}$ .

Parimente la frazione  $\frac{a^3}{a^5}$  fi riduce alla minima denominazione  $\frac{1}{a^2}$  dividendo il numeratore  $a^3$ , ed il denominatore  $a^5$  per la fteffa quantità  $a^3$ . Ma dividendo  $a^3$  pel divifore  $a^5$ , da quanto fi è dimoftrato al numero 70, il quoziente è  $a^{3-5}$ , cioè  $a^{-2}$ ; dùnque  $a^{-2}$  fignifica  $\frac{1}{a}$ .

Collo stesso raziocinio si dimostra, che  $e^{-5}$  signisca  $\frac{1}{2}$ ;  $e^{-4}$  signisica  $\frac{1}{4}$ , ec.

# 94 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Dunque la frazione  $\frac{am}{\epsilon^3}$  fi potrà esprimere per  $am\epsilon^{-3}$ , perchè essa frazione è il prodotto di am moltiplicato per  $\frac{1}{3}$ .

Similmente la frazione  $\frac{a^2b}{cx^2}$  fi esprimerà per

a<sup>2</sup>bc<sup>-1</sup>x<sup>-2</sup>; e la stessa cosa s'intenda di ogni altra simile frazione.

#### PROPOSIZIONE VI.

#### PROBLEMA.

127. Ridurre le frazioni alla medefima denomina-

RISOLUZIONE. I. Quando fono foltanto due le frazioni da ridurfi al medefimo nome, come  $\frac{a}{m}$ ,  $\frac{c}{r}$  al-

lora il numeratore a, ed il denominatore m della prima fi moltiplichino amendue per x denominatore della feconda frazione; indi il numeratore c, ed il denominatore x della feconda, fi moltiplichino tutti due per m denominatore della prima frazione, e si otterranno

le frazioni  $\frac{dx}{mx}$ , e  $\frac{cm}{mx}$  dello fteffo denominatore mx, ed uguali alle date frazioni  $\frac{d}{m}$ ,  $\frac{c}{x}$ .

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè noi [ n. 101. ] abbiamo  $\frac{ax}{mx} = \frac{a}{m}$ , e  $\frac{cm}{mx} = \frac{c}{x}$ . Dunque, ec.

Nello stessio modo le due frazioni  $\frac{2}{3}$ , e  $\frac{4}{7}$  si riducono alle frazioni  $\frac{14}{21}$ , e  $\frac{12}{21}$  del medesimo denominatore 21, moltiplicando il 2, ed il 3 per 7, ed

il 4, e 7 per 3.

2. Quando poi sono più di due le frazioni da ri-

dursi al medesimo nome, come  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{b}{r}$ ,  $\frac{m}{x}$ , allora

ciascun numeratore si moltiplichi pel prodotto di tutti i denominatori delle altre frazioni, cioè a per rx, b per cx, ed m per cr, ed i prodotti arx, bcx, mc saranno i numeratori delle frazioni ridotte, e per comune denominatore si metta il prodotto, crx, di tutti i denominatori delle frazioni date, e faranno le frazioni

ni  $\frac{arx}{crx}$ ,  $\frac{bcx}{crx}$ ,  $\frac{mcr}{crx}$  del medesimo nome crx, e uguali alle frazioni date.

DIMOSTRAZIONE. Perciocchè da quanto fi è detto nel numero 101, egli è  $\frac{arx}{crx} = \frac{a}{c}$ ,  $\frac{bcx}{crx} = \frac{b}{r}$ , ed

 $\frac{mcr}{crx} = \frac{m}{x}$ . Il che si era proposto di fare, e dimostrare.

Per la medesima ragione date le frazioni  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{6}{7}$ 

moltiplicando il 2 per 5×7, cioè per 35; poscia il 4 per 3×7, cioè per 11; indi il 6 per 3×5, cioè per 15, si avranno i numeratori 70, 84, 90, il denominatore de' quali sarà il prodetto 3×5×7, cioè 105; onde faranno le frazioni 70, 84, 90 dello stesso deno-

minatore 105, ed uguali alle date frazioni (n. 101).
128. COROLLARIO. Delle frazioni del medefimo mome quella è maggiore, la quale ha il numeratore maggiore, come chiaramente si vede; dunque, date due, o più frazioni di nome diverfo, per conofcere quale di effe fa la maggiore, fi riducano allo ffeffo nome, e quella, che avrà il maggior numeratore farà la maggiore; co-

me, date le frazioni  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{7}$ , per fapere quale di queste sia la maggiore, si riducano (n. 127) allo stesso nome, e si avranno le frazioni ridotte  $\frac{56}{84}$ ,  $\frac{63}{84}$ , delle quali, come occularmente si vede, la maggiore è  $\frac{63}{84}$ , la quale è uguale alla frazione  $\frac{3}{4}$ , perciò delle date frazioni  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{7}$ , la maggiore di tutte è la frazione  $\frac{3}{3}$ .

# PROPOSIZIONE VII.

#### PROBLEMA.

119. Ommare i rotti, o frazioni.
RISOLUZIONE. Se le frazioni date hanno il medefimo denominatore, allora si fommino tutti i numeratori infieme (nn. 38. 50. ); quindi alla fomma de' numera-

fieme (nn. 38. 50.); quindi alla fomma de' numeratori si fottoscriva per denominatore il comune nome. Così delle frazioni  $\frac{a}{m}$ ,  $\frac{-b}{m}$ ,  $\frac{c}{m}$ ,  $\frac{z-x}{m}$ , la fomma

Garà 
$$\frac{a-b+c+z-x}{m}$$
.

Parimente la fomma de rotti  $\frac{4}{11}$ ,  $\frac{3}{11}$ ,  $\frac{2}{11}$  farà  $\frac{4+3+2}{11}$ , cioè  $\frac{9}{11}$ .

Quando le frazioni non fono dello stesso nome, allora si riducano [127.] alla medesima denominazione, e poi si sommino, come si è detto antecedentemente.

Qualche volta però si fa la somma delle srazioni, senza ridurle allo stesso nome, scrivendole l' una dopo l' altra coi loro segni +, e -.

Come de' rotti  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{b}{m}$ ,  $\frac{-a}{x}$  la fomma farà

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{m} - \frac{a}{x}$$
; ovvero  $\frac{amx + bcx - acm}{cmx}$ , fe fi ridurran-

no a comune denominatore.

Se occorrerà di fommare numeri misti, cioè interi con frazioni, in tal caso si riducano i rotti alla stessa denominazione, se non l'hanno; poi si sommino separatamente gl'interi, e separatamente i rotti, la somma de' quali se sorma qualche intero [ n. 123. ] esso si aggiunga alla somma degl'interi.

Come de' numeri misti  $8\frac{2}{3}$ ,  $12\frac{4}{5}$ , e  $9\frac{6}{7}$ , cioè [ riducendo i rotti allo stesso nome ] de' numeri PARTE I.

# ELEMENTI DELL' ARITMETICA

$$8\frac{70}{105}$$
, 12  $\frac{84}{105}$ ,  $9\frac{90}{105}$  la fomma farà  $29\frac{244}{105}$ , o fia

31-34, perchè la fomma dei rotti 244 (n. 123) contiene due interi col rotto 14

# PROPOSIZIONE VIII.

#### PROBLEMA.

13. Sottrarre le frazioni.

RISOLUZIONE. Quando le frazioni hanno lo stesso nome, si sottragga il numeratore della frazione sottraenda dal numeratore della frazione minuenda, ed al residuo si sottoscriva il comune denominatore.

Come dalla frazione  $\frac{18}{25}$  fottraendo la frazione  $\frac{14}{25}$  il refiduo farà  $\frac{18-14}{25}$ , cioè  $\frac{4}{25}$ ; poichè fommando il

refiduo  $\frac{4}{25}$  col rotto fottratto  $\frac{14}{25}$  fi restituisce il rotto minuendo 18

Per la stessa ragione sottraendo la frazione - dal-

la frazione  $\frac{a}{m}$  il refiduo farà  $\frac{a-c}{a}$ .

Parimente dalla frazione  $\frac{b-x}{c+m}$ , il refiduo farà  $\frac{a-b+x}{c+m}$ .

UNIVERSALE. LIBRO SECONDO. 99

Ma quando le fazzioni date non hanno lo stesso denominatore; allora [ n. 127. ] fi riducano al mede-

fimo nome, e poi fi operi come fopra.

131. Se una frazione fi dovrà fottrarre da un intero, o pure un intero dovrà sottrarsi da una frazione, allora riducasi [ 119. ]l' intero in frazione dello stesso nome della frazione data; poscia facciasi la fottrazione, come si è prescritto nell' antecedente numero.

Così per sottrarre dall' intero 8 la frazione 3, riduco l' intero 8 in quinte parti, e [ n. 119. ] faranno 40; indi fottraggo 3 da 40, il refiduo farà 37, cioè 7-, se (n. 123.) si riduce in interi.

Medesimamente per sottrarre dalla quantità a il rotto -, fi riduca l' a in frazione [ n. 119. ] del nome m, farà  $\frac{am}{m}$ , e fatta la fottrazione, l'avanzo farà

Similmente volendo fottrarre la quantità b dalla frazione , riduco il b in frazione del nome c [n. 119.], e farà bc; indi fatta la fottrazione, il refiduo farà

<sup>132.</sup> La sottrazione dei rotti di diverso nome si sa ancora fenza ridurli al medefimo denominatore, can-

ELEMENTI DELL' ARITMETICA

giando i fegni al numeratore della quantità fottraenda, come fi è infegnato nel problema ottavo del primo libro.

Come della frazione  $\frac{a}{m}$  fottraendo la frazione  $\frac{c-n}{x}$ 

il refiduo sarà  $\frac{a}{m} = \frac{c+m}{x}$ , e riducendo a comune denominatore, esso refiduo sarebbe  $\frac{ax-cm+mm}{x}$ ,

minatore, ello feliduo larebbe mx

# PROPOSIZIONE IX.

## PROBLEMA.

33. V oltiplicare le frazioni.

RISOLUZIONE. Si moltiplichino i numeratori tra di loro, e fra loro i denominatori, il primo prodotto farà numeratore, ed il fecondo farà denominatore del prodotto ricercato.

Si debba moltiplicare 5 per 3, il prodotto farà

 $\frac{5\times3}{7\times4}$ , cioè  $\frac{15}{28}$ .

Nella stessa maniera moltiplicando il rotto  $\frac{a}{c}$  per  $\frac{b}{m}$  il prodotto sarà  $\frac{ab}{c}$ .

DIMOSTRAZIONE. Perché x (n. 21.) può fignificare qualfivoglia quantità; perciò fupponiamo, che fignifichi la frazione  $\frac{a}{c}$ ; fia cioè  $\frac{a}{c}=x$ . Medefimamente fi faccia  $\frac{b}{m}=\tau$ , ed avremo due equazioni, la

prima delle quali fi moltiplichi per c, e ( per l'affioma 4, e proposizione I. ) si avrà altra equazione

a=cx. Similmente l'equazione  $\frac{b}{m}=7$  moltiplicata per m produrrà (nn. 107., 118.) un'altra equazione

Policia l'equazione a=cx si moltiplichi per l'equazione  $b=m\chi$ , cioè a per b, e cx per  $m\chi$ , si avrà un' altra equazione  $ab=cmx\chi$ , la quale si divida per cm, e [ per l'affioma 5. ] sarà  $\frac{ab}{cm}=\kappa \chi$ , cioè [n. 68. ] sarà  $\frac{ab}{cm}=\kappa \chi$ . Ma, per la supposizione satta, x significa la frazione  $\frac{a}{c}$ , e  $\chi$  significa la frazione  $\frac{b}{m}$ , in confeguenza [n. 58.] il prodotto  $\chi$  esprime il prodotto della frazione  $\frac{a}{c}$  nella frazione  $\frac{b}{m}$ ; ma dalla dimostrazione satta abbiamo  $\frac{ab}{cm}=\kappa \chi$ , e le cose uguali (n.27.) si possiono sossituire l'una in vece dell'altra, dunque anche  $\frac{ab}{cm}$  sarà il prodotto della frazione  $\frac{a}{c}$  nella frazione  $\frac{a}{c}$  nella frazione  $\frac{ab}{cm}$  sarà il prodotto della frazione  $\frac{a}{c}$  nella frazione  $\frac{b}{cm}$  sarà il prodotto della frazione  $\frac{a}{c}$  nella frazione  $\frac{b}{cm}$ 

Dunque moltiplicando i numeratori fra loro, e tra di loro i denominatori fi ottiene il prodotto delle frazioni, la qual cosa si dovea dimostrare.

134. Dovendo moltiplicare un intero per una frazione, ovvero una frazione per un intero, si molti-

plichi il numeratore della data frazione per l' intero dato, ed al prodotto fi fottoscriva il denominatore della stessa frazione.

Così moltiplicando la frazione 3 per l'intero 2, cioè [ n. 121. ] per 1 il prodotto farà 0, per l'an-

tecedente dimostrazione.

Similmente moltiplicando  $\frac{a}{m}$  per c, o fia per  $\frac{c}{c}$ , il prodotto farà ac, cioè ac.

Quando un intero con frazione fi ha da moltiplicare per un intero, allora fi moltiplichi l' intero nell' intero, e nella frazione. Come moltiplicando 5-2 per 2, il prodotto farà 106, e riducendo la frazione in interi ( n. 123. ), effo prodotto farà 112, o fia 11 - ( n. 126. ).

135. Se un intero con frazione si dovrà moltiplicare per un rotto, in tal caso si riduca ( n. 119.) l'intero in frazione dello stesso nome della frazione annessa, colla quale si sommi, indi si faccia come sopra fi è dimostrato.

Così a moltiplicare il numero misto 3 5 pel rotte 2, riduco l'intero 3 in sesse parti [ n. 119 ], ed avrò 18, che unifco alla frazione 5, e moltiplico la fomma  $\frac{23}{6}$  per  $\frac{2}{7}$  ed avró il prodotto  $\frac{46}{42}$ , il quale [ 123. ] contiene un intero col rotto  $\frac{4}{42}$ , o fia  $\frac{2}{21}$  ( 126. ), dunque il prodotto farà  $1\frac{2}{21}$ .

Finalmente se un numero misto si dovrà moltiplicare per un altro numero misto allora ciascun intero (119) si riduca in una frazione dello stesso nome colla frazione, che gli sta annessa, colla quale si fommi, e nel rimanente si operi come sopra.

Sia da moltiplicaríi  $4\frac{2}{3}$  per  $6\frac{3}{5}$ , riducass l' intero 4 in terze parti  $\frac{12}{3}$ , le quali si aggiungano al rotto  $\frac{2}{3}$ , e l' intero 6 in quinte parti  $\frac{30}{5}$ , le quali si sommino col rotto annesso  $\frac{3}{5}$ , poi si moltiplichi  $\frac{14}{3}$  per  $\frac{32}{5}$ , il prodotto sarà  $\frac{462}{15}$ , il quale ridotto in interi, ed a minimi termini [ nn. 123, 126, ] sarà  $30\frac{4}{5}$ .

## PROPOSIZIONE X.

# PROBLEMA.

136. Dividere le frazioni.

RISOLUZIONE. Si ferivano come fi è fatto de' numeri, e quantità intere; poi fi moltiplichino in croce, cioè il muneratore del rotto dividendo nel denominatore del rotto divifore, ed il prodotto fi feriva per

#### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

numeratore del quoziente, indi il denominatore del rotto dividendo nel numeratore del divifore, ed il prodotto mettafi per denominatore del quoziente.

Così dividendo il rotto  $\frac{a}{m}$  pel rotto  $\frac{s}{c}$ , il quoziente farà  $\frac{ac}{ms}$ .

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo il rotto dividendo

 $\frac{a}{m} = x$  (n. 21.), ed il divisore  $\frac{s}{c} = \zeta$ . Quindi la

prima equazione  $\frac{a}{m} = x$  fi moliplichi per m, e ( aff. 4.

e prop. 1.) fi avrà l'equazione a=mx, la quale novamente fi moltiplichi per c denominatore del divifore, ne nascerà [ ass. 4. ] nuova equazione ac=cmx.

Nella stessa maniera la seconda equazione  $\frac{3}{6} = z$  si

moltiplichi per c, e per m, o fia per cm, e ( 107, 118) fi avrà altra equazione ms=cmz. Finalmente l'equazione αc=cmx fi divida per l'equazione ms=cmz, vale a dire ac per ms, e cmx per cmz; e [ aff. 5.]

farà  $\frac{ac}{ms} = \frac{cmx}{cmz}$ , cioè (riducendo alla minima denomina-

zione la feconda parte dell' equazione ) fi avrà  $\frac{ac}{ms} = \frac{x}{\zeta}$  (126.).  $\frac{x}{ms}$  è il quoziente, che nasce dividendo la quan-

tità x la [quale fignifica la frazione dividenda  $\frac{a}{m}$ ] per la

quantità  $\zeta$ , la quale esprime il rotto divisore  $\frac{s}{c}$ ; dunque ancora la frazione  $\frac{ac}{ms}$  ( dimostrata uguale ad  $\frac{x}{\zeta}$  ) esprimerà il quoziente, che nasce dividendo la frazione  $\frac{a}{mz}$  per la frazione  $\frac{s}{c}$ , la qual cosa si dovea dimostrare.

Sicchè dividendo il rotto  $\frac{8}{19}$  pel rotto  $\frac{3}{7}$  il quoziente farà  $\frac{18\times7}{19\times3}$ , cioè  $\frac{56}{57}$ , e così degli altri.

Da questa operazione dimostrata, si vede, che hasta capovoltare il rotto divisore, indi moltiplicarlo pel rotto dividendo, e si ottiene il quoziente, essendo

che  $\frac{7}{3} \times \frac{8}{19}$  produce il quoziente  $\frac{56}{57}$ .

Inoltre quando le date frazioni hanno il medefimo denominatore, allora più facilmente fi trova il quoziente mettendo il numeratore del rotto dividendo per numeratore del quoziente, e per fuo denominatore il numeratore del divifore, e fi avrà il ricercato quoziente efpreffo in minori termini; per efempio volendo dividere il rotto  $\frac{3}{8}$  pel rotto  $\frac{5}{8}$ , il quoziente farà  $\frac{3}{8}$ ,

Poichè facendo la divisione coll' antecedente regola generale, il quoziente sarebbe  $\frac{24}{40}$ , il quale ridotto a minimi termini [ 126. ] si esprime per  $\frac{3}{4}$ .

137. Volendo dividere una frazione per un intero, o una quantità intera per una frazione, allora all' intero si sottoscriva l'unità per denominatore, acciocchè [ 121.] si faccia una quasi frazione; poscia si operi come sopra.

Così dividendo il rotto  $\frac{a}{m}$  per l' intero c, o fia per  $\frac{c}{1}$ , fi troverà il quoziente  $\frac{c}{cm}$ , cioè  $\frac{a}{cm}$ .

Similmente il rotto  $\frac{3}{4}$  diviso per l'intero 2,  $o = \frac{2}{1}$  dà il quoziente  $\frac{3}{9}$ .

Confeguentemente una frazione rimane divisa per un intero, se si moltiplica il suo denominatore per l' intero dato.

Dividendo un intero b, o fia  $\frac{b}{a}$  [121.] per la fra-

zione  $\frac{m}{c}$ , il quoziente farà  $\frac{bc}{c}$ , cioè  $\frac{bc}{m}$ .

Parimente se si divide il 6, o sia  $\frac{6}{1}$  per rotto  $\frac{2}{1}$ ,

il quoziente farà 18, civè 9 ( 123. ).

Per la qual cosa un intero si divide per una frazione moltiplicando l' intero pel denominatore della frazione, e fottoscrivendo al prodotto, per denominatore, il numeratore della frazione.

138. Dovendosi dividere un numero misto per una frazione, o per un altro numero misto, allora si riduca l' intero in una frazione dello stesso nome della frazione annessa all' intero, colla quale si sommi, e nel rimanente si faccia come sopra.

Sia da dividersi il numero misso 12.3 per la frazione  $\frac{5}{6}$ ; si riduca il 12 in quarte parti ( 119 ), si formerà la frazione  $\frac{48}{4}$ , la quale si aggiunga al rotto  $\frac{3}{4}$ , la somma sarà  $\frac{51}{4}$ , la quale dividasi per  $\frac{5}{6}$ , il quoziente sarà  $\frac{306}{20}$ , cioè 15 $\frac{3}{10}$  [ 123., 126. ].

Medefimamente dividendo  $8\frac{3}{5}$  cioè  $\frac{43}{5}$  per  $7\frac{1}{2}$ , cioè per  $\frac{15}{2}$ , il quoziente farà  $\frac{86}{75}$ ; vale a dire  $1\frac{11}{75}$ 

139. ANNOTAZIONE. Se occorrerà di dover calcolare frazioni, di frazioni effe fi ridurranno fempre ad una frazione femplice moltiplicandole infeme, cioè tutti i numeratori tra di loro, ed i denominatori anche fra loro, ed i prodotti formeranno un rotto femplice, equivalente a tutti i dati rotti di rotti; per esempio il valore di

 $\frac{3}{4}$  di  $\frac{1}{2}$  di  $\frac{4}{5}$  farà  $\frac{3\times1\times4}{4\times2\times5}$ , cioè  $\frac{12}{40}$ , che ( 126. ) fignifica  $\frac{3}{10}$ , in fatti se parliamo della lira nostrale d'.

argento, quattro quinti della lira sono soldi 16, la metà di soldi 16 sono soldi 8, e tre quarti di otto soldi, sono soldi 6; ma tre decimi di essa lira sono parimente soldi 6, dunque tre quarti di un mezzo di quattro quinti di lira fanno tre docimi della stessa cioè soldi 6.

Similmente il rotto di rotti  $\frac{1}{2}$  di  $\frac{4}{5}$  di  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{3}{4}$  fi riduce alla femplice frazione  $\frac{24}{120}$ , cioè  $\frac{1}{5}$ , per efempio  $\frac{3}{4}$  di lira fono foldi 15, e  $\frac{2}{3}$  di foldi 15 fono 10, e  $\frac{4}{5}$  di foldi 10 fono foldi 8, ed  $\frac{1}{2}$  di

di foldi 8 fono foldi 4, i quali fono  $\frac{1}{5}$  della lira; perciò la frazione  $\frac{1}{5}$  equivale al fuddetto rotto di rotti, e così degli altri.

Per la qual cosa le frazioni di frazioni quando saranno ridotte a frazioni semplici, si potranno calcolare, come le altre frazioni.

Nella moltiplicazione delle frazioni il prodotto è fempre minore delle trazioni, che fi moltiplicano, perchè il moltiplicare una frazione per un' altra, egli è prendere una, o foltanto alcune parti della frazione moltiplicanda. Come il moltiplicare  $\frac{3}{4}$  per  $\frac{1}{3}$  fignifica, che fi debbono prendere due terze parti del rotto  $\frac{3}{4}$ , e però il prodotto  $\frac{6}{12}$ , q fia  $\frac{1}{4}$  è minore del rotto moltiplicando  $\frac{3}{4}$ ; per efempio tre quarti di lira fono foldi 15, e due terzi di foldi 15 fono foldi 10, metà della lira, minore de' tre quarti di effa.

# UNIVERSALE. LIBRO SECONDO.

Al contrario nella divisione dei rotti, il quoziente è maggiore della frazione dividenda, e qualche volta è un numero intero, perchè una frazione può contenere un'altra due, o più volte. Esempigrazia divi-

dendo il rotto  $\frac{4}{5}$  pel rotto  $\frac{1}{10}$  il quoziente (136.) de  $\frac{40}{5}$ , cioè 8, poiche  $\frac{1}{10}$ x8 produce  $\frac{8}{10}$ , cioè reflituice (126.) il rotto dividendo  $\frac{4}{5}$ . Se párliamo della

lira d'argento, quattro quinti di essa sono soldi 16, ed un decimo di lira sono soldi 2; ora è chiaro, che soldi 2 sono contenuti otto volte nei soldi 16.

# ELEMENTI

DELL

# ARITMETICA UNIVERSALE.

# LIBRO TERZO.

DELLE POTESTA DELLE QUANTITA, E

# DEFINIZIONE I.

140. Potestà, o dignità, o potenza di una quantità si chiama il prodotto, che nasce moltiplicando essa quantità per l'unità, o pe se stessa una, o più volte.

# DEFINIZIONE II.

141. Prima potestà di qualunque quantità è la stessa quantità presa una volta, o sia moltiplicata per l'unità. Come ax1, cioè a è la prima potestà della quantità a. 1xbm, vale a dire bm, è la prima potestà della quantità bm.

Similmente 1×7, cioè 7 è la prima potestà del numero 7, e così degli altri.

# DEFINIZIONE III.

142. Luadratoo, o feconda potessa di quassivoglia quantità è il prodotto, che si souma moltiplicando una volta per se stessa la data quantità. Sicchè il numero 49 è il quadrato, o secondà potessa del numero 7, perchè nasce dalla moltiplicazione del 7 nel 7. Il 64 è quadrato dell' 8, perchè 8x8 sa 64.

Similmente moltiplicando a in a, il prodotto aa, o

fia a2 è il quadrato, o feconda potenza dell' a.

Parimente  $9a^2b^4$  è il quadrato, o seconda potestà della quantità  $3ab^2$ , perchè  $3ab^2 \times 3ab^2$  [65.] produce  $9a^2b^4$ . Il quadrato della quantità am farà  $am \times am$ , cioè  $a^2m^2$ .

Il quadrato, o seconda potestà di -a farà  $-a \times -a$ , vale a dire (55.) +aa, o sia  $a^2$ .

La seconda potestà, o quadrato della quantità

5a3b2m fara 25a6b4m2

' Medefimamente moltiplicando a+b per a+b, il prodotto  $a^2+2ab+b^2$  farà il quadrato di a+b; ed il quadrato di a-b farà  $a^2-2ab+b^2$  prodotto di a-b moltiplicato per a-b.

Moltiplicando a+1 per a+1, fi otterrà il fuo quadrato  $a^2+2a+1$ . Dunque se a significherà qualunque numero, verbigrazia 13, il suo quadrato  $a^2$  sarà 169; se vorremo subito trovare il quadrato di a+1, cioè di 14, senza moltiplicare il 14 per 14 batterà al quadrato 169. aggiugnere 2a+1, cioè  $2\times13+1$ , e la somma 169+26+1, cioè 196 sarà il quadrato del 14.

### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

(A) Il quadrato di a-1 farà  $a-1 \times a-1$ , cioè  $a^2-2a+1$ ; che però se a significherà 20, il suo quadrato  $a^2$  fignificherà 400; ed il quadrato di a-1, cioè del 19 sarà  $a^2-2a+1$ , cioè 400-1×20+1, vale a dire 401-40, o sa 361.

Per la qual cofa fe a qualunque numero quadrato fi aggiugnerà il doppio della fua radice, e di più l'unità, la fomma farà il quadrato del numero, che fupe-

ra dell'unità la medefima radice.

Ma se ad un numero quadrato si aggiugnerà l'unità, e quindi dalla somma si sottrarrà il doppio della radice di esso quadrato, il residuo sarà il quadrato della stessa radice diminuità dell'unità.

Il quadrato della frazione  $\frac{a}{c}$  farà  $\frac{a}{c} \times \frac{a}{c}$ , cioè  $\frac{a^{2c}}{c}$ , ed il quadrato del rotto  $\frac{3}{5}$  farà  $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$ , cioè  $\frac{9}{25}$ .

Il quadrato di  $\frac{1}{c^3}$  fara  $\frac{1}{c^3} \times \frac{1}{c^3}$  vale a dire  $\frac{1}{c^6}$ . Me-

defimamente il quadrato di  $e^{-3}$  farà  $e^{-6}$ ; perchè [ 126. ]  $e^{-3}$  fignifica  $\frac{1}{e^3}$ , e  $e^{-6}$  equivale ad  $\frac{1}{e^6}$ ; ed

inoltre perchè  $c^{-3} \times c^{-3}$  produce  $c^{-6}$  (65.).

# DEFINIZIONE IV.

143. C ubo, o terça potessa di una quantità si chiama il prodotto, che nasce moltiplicando la medesima quantità pel suo quadrato, cioè due volte per se stessa.

Così moltiplicando a per a, per a, o fia a per a, i prodotto aaa, o a<sup>3</sup> è il cubo, o terza potestà della grandezza a.

Il numero 8 è cubo del 2, perchè si ottiene molsiplicando 2 in 2 in 2, o sia 4 in 2. Per la stessa ragione 27 è il cubo del 3, perchè 3×3×3, o sia 9×3 produce il 27.

Il cubo di am farà  $a^2m^2\times am$ , cioè  $a^3m^3$ , ed il cubo della quantità  $5a^3b^2m$  è  $25a^5b^4m^2\times 5a^3b^2m$ , vale a dire  $125a^9b^6m^3$ .

Il cubo di -a farà  $-a^3$ ; perchè  $-a \times -a$  dà il prodotto  $+a^2$ , e  $+a^2 \times -a$  dà  $-a^3$ .

Similmente moltiplicando il quadrato di a+b, che è  $a^2+2ab+b^2$  per a+b, il prodotto  $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$  farà il cubo, o terza potestà della quantità a+b; e così delle altre quantità.

(D) Il cubo di a-1 satà a²-2a+1xa-1, cioè
a³-3a²+3a-1, il quale ci mànisesta, che se ad un mu
mero cubo si aggiugne il triplo di sia radice, e da questa
somma si sottrae la somma dell'unità col triplo quadrato di essa radice, il residuo sarà il cubo della medetima radice diminuità dell'unità.

h

#### 114 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Se per esempio al cubo di 5, che è 125 si aggiugne il 15 triplo della radice 5, e dalla somma 140 si fottrae la somma dell' unità col triplo quadrato di essa radice 5, cioè 3×25+1, vale a dire 76, il residuo 140 -76, che è 64, sarà il cubo di 5-1, cioè del 4; la qual cosa è evidente.

Parimente il cubo di  $\frac{a}{c}$  farà  $\frac{a^2}{c^2} \times \frac{a}{c}$ , cioè  $\frac{a^3}{c^3}$ .

per la stessa ragione il cubo di  $\frac{1}{c}$  farà  $\frac{1}{c^3}$ ; e quello di

di c farà c ec.

144. Quarta pos stà, o quadrato-quadrato di una quantità è il prodotto, che si sa moltiplicando la stefa a quantità pel suo cubo. Così moltiplicando a<sup>3</sup> per a, il prodotto a<sup>4</sup> è la quarta potestà di a. Moltiplicando 27 per 3, il prodotto 81 è il quadrato-quadrato, o sia quarta potestà del 3 ec.

Se si moltiplica la quarta potestà di a, cioè a<sup>4</sup> pet a, si avrà a quinta potestà di a; e così proseguendo a<sup>6</sup>, a<sup>7</sup>, a<sup>8</sup> ec., sono le potestà sesta, settima,

ottava ec. della medefima quantità a.

Per la qual cosa moltiplicando 2 in 2, si fa 4 quadrato del 2; il 2 in 4 dà 8 cubo di esso 2; il 2 nel 8 sa 16, quarta potestà del 2; il 2 nel 16 dà 32 quinta potestà del medesimo 2; il 2 nel 32 produce 64 sesta potenza di esso 2, e così continuando si trovano le altre potestà; e la stessa così cimenda di ogni altra quantità.

(L) Inoltre gioverà offervare, che moltiplicando qualunque quadrato a<sup>2</sup> per un altro quadrato c<sup>2</sup>, la

radice ac del prodotto a2c2 è sempre uguale al prodotto delle due radici a, e c dei dati quadrati.

Così moltiplicando il 25 quadrato del 5 per 4 quadrato del 2, il prodotto 100 ha per radice quadrata il 10, che è il prodotto della radice 5 nella radice 2.

Medefimamente a3 cubo di a moltiplicato per m3,

cubo di m, dà il prodotto a3m3, il quale è il cubo di am prodotto della radice cubica e nella radice cua bica m.

Laonde moltiplicando 27 cubo del 3 per 8, cubo del 2, il prodotto 216 è il cubo del 6, che è prodotto dalla radice 3 moltiplicata per la radice 2. La stessa cosa si verifica delle altre potestà, come facilmente fi può scorgere.

145. COROLLARIO I. Da quanto fi è detto nelle antecedenti definizioni, fi può facilmente comprendere, che per elevare a qualfivoglia potestà qualunque quantità litterale semplice, e positiva, basta moltiplicare gli esponenti di essa quantità pel numero della potestà ricercata.

Così per elevare alla seconda potestà la quantità ab2 c3m6 fi moltiplichino gli esponenti 1, 2, 3, 6 pel numero 2, e fara a b 6 m 12 la feconda poteftà, o fia il quadrato di ab c3m6, imperciocchè [ 142] moltiplicando ab2c3m6 per ab2c3m6 fi ottiene lo lo stesso quadrato a2 b4 c6 m12

La terza potestà di ab4c2 si ottiene triplicando gli esponenti 1, 4, 2, e sarà a3 612 6 ilcubo, o terza potestà di ab4 c2.

La quarta potessa si ottiene moltiplicando gli esponenti per 4; la quinta moltiplicandoli per 5, e cosi successivamente.

Ma se la data quantità sarà negativa, allora le potestà pari di essa quantità, cioè la seconda potestà, la suprata, la sesta caranno positive; e le potestà, dispàri, cioè la terza, la quinta, la settima, ec. saranno nogative, come evidentemente ne segue dalla moltiplicazione de' segni [55., 56.]. Così la serie della potestà di —a sarà —a, a², —a³, a⁴, —a⁵,

The potentia of -a lara -a,  $a^-$ ,  $-a^-$ ,  $a^+$ ,  $-a^-$ ,  $a^+$ ,  $-a^-$ ,  $a^-$ ,  $-a^-$ , ec.

Se le quantità hanno numeri coefficienti, di essi strovino le potestà, come si è detto negli antecedenti numeri, moltiplicandoli in se stessi. Così la terza potestà della quantità 4a²b7 sarà 4x4x4a6b²1, cioè

54a 621 [143.].

146. COROLLARIO II. Dunque non si può dare ver qua quadrato negativo; perchè o si moltiplica una quantità postiva per se stella, o una quantità negativa. per se medesima, ed il prodotto sempre (55.) sarà postivo. Lo stesso raziocinio si applichi a tutte le potestà pari, le juali sempre saranno positive.

147. ANNOTAZIONE. Qualfivoglia potestà delle quanticomposte, alcune volte si esprime tirandovi sopra una linea retta, o chiudendole entro una parentesi, e scrivendole alla destra l'esponente della pote-

stà ricercata.

Così  $a+c^2$ , o pure  $(a+c)^2$  fignifica il quadrato, o feconda potestà di a+c, cioè  $a^2+2ac+c^2$ .

Similmente  $\overline{a+c^3}$ , o pure  $(a+c)^3$  indica il cubo, o terza potestà di a+c, vale a dire fignifica  $a^3+a^2c+3ac^2+s^3$ .

# DEFINIZIONE V.

148. La prima potestà [141.] di qualifvoglia quartità, cioè quella grandezza, di cui fi cercano, o sono date le potestà, chiamafi lato, o radice delle medessime potestà. Così a è radice quadrata, o radice. seconda di a²; è radice terza, o cubica di a³; radice quartice.

ta di a ; e radice terza ; o cubica di a ; radice quae

Similinente il numero 3 è radice quadrata del 19; radice cubica, o terza del 27; radice quarta del nu-

mero 81; radice quinta del 243. ec.

DEFINIZIONE VI.

149. L'strazione della radice si chiama quella operazione, che si sa per ritrovare il lato, o sia radice di una data potestà, e da alcuni viene chiamata quinta operazione dell' Aritmetrica.

come estrarre la radice quadrata dal numero 144 è ritrovare il numero 12, il cui quadrato è il 144 [ 142.]

Estrarre la radice cubica dalla quantità  $a^6$  è trovare la quantità  $a^2$ , il cubo della quale è  $a^6$  [143.].

# DEFINIZIONE VII.

150. Moltiplicando tra di loro due quantità difuguali, il prodotto, che nasce, si chiama ancora rettangolo delle medesime quantità, le quali si nomano lati dello stesso contenuto dalle quantità a, ed m, le quali chiamansi lati del medesimo rettangolo contenuto dalle quantità a, ed m, le quali chiamansi lati del medesimo rettangolo am.

#### DEFINIZIONE VIII.

151. Quantità commenfurabili diconfi quelle, che hannno qualche parte aliquota, o mifura comune [81., 82.]; o pure sono quelle, una delle quali è parte aliquota dell'altra.

Tutti i numeri volgari tanto interi, quanto rotti, o militi sono tutti commensimabili tra di loro, perchè hanno per msura comune o l'unità, o qualche parte dell'iunità medessma, e per questa ragione si chiama-

no numeri razionali.

Così l'intero 2, e la frazione  $\frac{3}{4}$  hanno per comune mifura il rotto  $\frac{1}{4}$ , il quale è contenuto tre volte nel rotto  $\frac{3}{4}$ , e otto volte nell'intero 2; poichè l'intero 2 fi esprime colla frazione  $\frac{8}{4}$  (119.).

Medefimamente l' intero 4, ed il numero mifte  $5\frac{2}{3}$  hanno per mifura comune il rotto  $\frac{1}{3}$ , il quale dodici volte è contenuto nell' intero 4 (119.), e diciaffette volte nel numero mifto  $5\frac{2}{3}$ , il quale fi esprime con  $\frac{1}{3}$ ?

Similmente le due frazioni  $\frac{2}{3}$ , e  $\frac{4}{5}$ , le quali ridotte alla medefima denominazione fi esprimono per  $\frac{10}{15}$ , e  $\frac{12}{15}$ , hanno per misura comune  $\frac{1}{15}$ .

Confeguentemente tutti i numeri razionali fono commensurabili coll' unità, perchè o sono misurati dall' unità medesima, o da qualche parte aliquota dell' unità.

Incommensurabili poi si nomano quelle quantità, le quali non possono avere veruna misura comune; ovvero sono quelle, che non hanno veruna unità, alla quale siano commensurabili; perciocchè ogni misura è una, e si può prendere per l' unità [ 2. ].

152. COROLLARIO. Per la qual cofa le quantità commenfurabili avranno tra di loro il rapporto, che ha l' unità ad un numero razionale intero; o pure un numero razionale intero ad un altro numero razionale intero. Imperciocchè o una di esse è parte aliquota dell' altra, ed allora, prendendo la minore per unità, alla quantità maggiore corrisponderà un numero intero razionale; e peró starà la minore alla maggiore, come l'unità ad un numero intero razionale. Così, per esempio, 3a sta al 12a come 1 al 4 prendendo 3a per unità. Ovvéro le date quantità hanno una parte aliquota, o misura comune; ed allora prendendo essa mifura comune per unità, all' una, ed all'altra quantità corrisponderà un numero intero razionale; conseguentemente staranno tra di loro come un numero razionale intero ad un altro numero intero razionale. Esempigrazia 6a sta al 15a come il 2 al 5; poiche prendendo per unità la comune mifura 3a, alla quantità 64 corrisponderà il numero 2, ed alla quantità 154 corrisponderà il numero 5; perciò 64 sta al 154 come il 2 al 5.

Înoltre essendoche ogni numero razionale è commensurabile coll' unità; e le grandezze incommensurabili non avendo veruna unità, alla quale sieno commensurabili; però quelle quantità, le quali non sono tra di loro come l'unità ad un numero razionale, o come un numero razionale ad un altro numero razionale, faranno quantità incommensurabili.

# DEFINIZIONE IX.

153. Il fegno, di cui ci ferviamo per indicare le radici delle potestà, è questo V, il quale si chiama,

Segno radicale .

Quando dalla quantità posta sotto al segno radicale non si può estrarre la radice ricercata, allora quellaquantità sia numerica, sia litterale, diccsi quantità irrazionale, o sorda, o potestà impersetta, o quantità radicale.

Nella cima, o apertura superiore del segno radicale fi mette il numero della radice ricercata, e quel numero si noma indice, o esponente di quella potessa, di cui ne indica la radice.

Ma quando fi tratta di radice quadrata, o fia di ra dice feconda, non fi mette il numero 2 nella cima del fegno, e vi s'intende.

Come V 64, fignifica 8, cioè la radice quadrata

o fia feconda del numero, 64.

Parimente v i indica la radice feconda del numero 3, la qual radice non fi può esprimere da verun numero razionale; perchè non fi può trovare un numero razionale, il quale moltiplicato, per se stefficia il prodotto 3. Conseguentemente v i è un numero incommensurabile all' unità.

Ma V 64 fignifica 4 radice cubica di 64 fimilmente V 63 fignifica 4, cioè la radice cubica di a<sup>3</sup>.

I numeri, che fono incommensurabili all' unità fi dicono irrazionali, o fordi; e quelli, che si riferiscono alla feconda potestà si chiamano numeri irrazionali del primo ordine, quali sono VI, VI, VI, VI, √7, ec.

Quelli poi, che si riferiscono alla terza potesta diconsi numeri razionali del secondo ordine, come sono

1, 1, 1, ec.

PROBLEMA L uq nu es

RISOLUZIONE. Quando il numero dato è quadrato, e non è maggiore del numero 100, allora la tradice. quadrata di esso si trova nella seguente tabella, nella cui prima, e superiore colonna vi sono le radici, e nell' altra inferiore i rispettivi quadrati di esse radici,

| Radiçi   | I | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | To  | į,  |
|----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Quadrati | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | ET. |

Da questa tabella si vede chiaramente, che la radice quadrata di 25 è il 5; quella di 81 è il 9; ec.

155. Ma se il dato numero minore del 100 non è quadrato, allora si prenda la radice quadrata del maggior numero quadrato contenuto nel numero dato, e questa dicesi radice prossima minore del dato numero ? Come la radice quadrata del numero 28 non fi può trovare, perchè non vi è numero razionale, che moltiplicato per se stesso possa produrre il numero 28; perció fi prenda la fua radice proffima minore la quale è il 5, perchè il 25 suo quadrato è il massimo quadrato di numeri interi, che sia contenuto nel numero 28.

Similmente la ràdice quadrata proffima minore del 96 è il 9, perchè il fuo quadrato 81 è il massimo de quadrati interi contenuti nel dato numero 96.

c. 156. Quando il dato numero è maggiore di cento; allora la radice quadrata di effo fi estragga nella feguente maniera.

1. Dividafi il dato numero in membri, feparando con un punto le figure di effo due a due, incominciando dalla parte deftra, e profeguendo verfo la finifira, e fe il numero delle figure farà pari, ciafcun membro conterrà due figure; ma fe il numero delle figure farà difpari, il primo membro alla finifira avià foltanto that figura : Inottre quanti faranno i membri, altrettante figure avrà la radice;

Premesse queste cosé si operi come nel seguente

esempio. Sia dato il numero A, cioè

294849, dal quale si debba estrarre la radice quadrata. Dividasi in membri, come si è detto, indi si cerchi nell' antecedente tabella la radice quadrata del primo mem-

me fi è detto, indi fi cerchi pell' antecedente tabella la radice quadrata del primo membro 19 pofto alla finifta, e perchè non è numero quadrato, fi prenda [155.] la radice proffima minore, la quale è 5, e fi metta alla deftra in B, interpoftavi una

siga dall' alto al baffo tra i numeri A, e B. Quindi in se stessa i moltiplichi la radice 5, ed il suo quadrato 25 si sottragga dal membro 29, e alla destra del

A B 543 C 44 10 D 108 294849

UNIVERSALE. LIBRO TERZO.

refiduo 4 fi difcenda la prima figura 4 del fecondo membro 48, fi formerà il numero 44. Poscia si raddoppi la radice trovata 5, e si farà il divisore 10, che scrivasi in C, e dividasi 44 pel 10, il quoziente sarà 4, il quale mettafi in B per seconda figura della radice, cioè alla destra del 5, e si avrà il 54, che moltiplichifi per se stesso, e si otterrà il suo quadrato 2016, il quale scrivasi sotto del 44, ma ordinatamente fotto le figure 2948, che formano i due primi membri a finistra del numero A; e sottraggasi il 2016 dal 2048, il refiduo farà 32, alla cui destra si discenda la prima figura 4 del terzo membro 49, e si avrà altro membro dividendo 324. Indi fi duplichi la già trovata radice 54, ed i fino doppio 108 fi ponga in D, e per effo 108 fi divda il 324, fi troverà il quoziente 3, che fi feriva à B per terza, ed ultima figura della radice. Finalmere fi faccia il quadrato di tutta la radice trovata 54, il quale fara 294849, e fottraggafi dai tre men'ri, cioè dall' intero numero A, e l' avanzo sarà o segno evidente, che il numero A è quadrato perfito, e che la sua radice è 543, perchè il quadrato li esta restituisce il numero A.

157. Se nel progresso dell' operazione ccadià, che il quadrato della già ritrovata radice sa maggiore del numero, dal quale si dee sottrarre; alora si diminui-sca dell' unità l'ultima figura della racce, che si è ri-trovata colla divisione, come chiaramente si vedrà nel

feguente esempio.

# 124 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Si cerca la radice quadrata del numero E, che è 324. Si divida in membri, come fi è detto poc' anzi, ed il primo membro a finifira farà 3, la cui radice quadrata profilma minore è 1, la quale fi metta in F, ed il fuo quadrato 1 fi fottragga dallo flesso, membro 3, e fi troverà il residuo

| E<br>3.24 | F  |
|-----------|----|
| 1 22      | G  |
| 324       | L, |
| 0         |    |

2, alla cui destra si discenda la prima figura 2 del secondo membro 24, e si formerà il numero 22, che si divida pel doppio della radice già trovata 1 , cioè pel divfore 2, posto in G; ma il 2 in 22 è contenuto nove volte [ nulla importa, che fia contenuto più volte, perché non mai fi mette più di nove nel quoziete, o radice, in ciascuna particolare divisione ], onde si dovrebbe scrivere 9 per seconda figura dlla radice in F; quindi il quadrato 361 della radice 9 fi dovrebbe sottrarre dal 324, il che non fi può faré perciò fi diminuifca di 1 il quoziente 9, cioè si die, che il 2 nel 22 in questo caso non. può esere contenuto nove volte, ma soltanto otto volte, e si metta 8 in F per seconda sigura della radice, ind, moltiplicando in fe stessa la radice trovata 18, fi a il suo quadrato 324, che sottratto dal mumero E niuno avanzo lascia, e però il numero 18 è radice quadran del 324.

Quando l'orgia puis fpéditamente trovare il quadrato della ralice diminuita dell' unità, in tal cafo fi faccia quanto fi è dimostrato al numero 142 nel paragrafo A; cone in questo cafo avendo trovato, che il 361, quadrato del 19, è maggiore del bisogno, e che per confegenza la radice 19 si dee diminuire dell' unità, e porre per radice il 18, a ritrovare con

preflezza il suo quadrato, fi aggiunga i al quadrato 361, e dalla somma 362 fi sottragga il 38 doppio della radice 19, ed il residuo 362 – 38, cioè 324 sarà il quadrato del 18, come chiaramente si vede.

158. Inoltre può accadere, che nell' eftrarre la radice da un numero fi trovi un divifore maggiore del membro dividendo; ed in tal caso si metta la cista o nella radice, ed un' altra cista o alla destra del divifore, ed accanto al membro dividendo, ed alla sua destra si discendano le due suffeguenti figure del dato numero, come nel seguente esempio si vede.

Sia da eftrarfi la radice quadrata dal numero 43264, il quale fi chiami A. Si divida coi punti in membri, come s' è detto al numero 156, e fa- à 4 il primo membro a finiftra, la cui radice 2 fi feriva in M, ed il quadrato 4 di effa fi fottragga dal membro 4 do mumero A. I' avanzo farà o.

A 4.32.64 | M 208 4 0326 | G 43264

alla cui destra si discenda il 3 prima sigura del secondo membro 32, e si avrà 63, cioè 3 per membro dividendo. Si raddoppi la radice 2, ed il suo doppio 4 si metta in G per divisore, e dividas 3 per 4; ma perchè il 4 non è contenuto nel 3, si scriva o in M dopo la sigura 2, e similmente si ponga un altro o in G dopo il 4, e si avrà la radice 20 in M, ed il suo doppio 40 in G sarà divisore, e per avere altro membro dividendo, alla destra del 03 si discendano le due seguenti sigure 26 del numero A, cioè la seconda 2 del membro 32, e la prima 6 del terzo membro 64, e si sormerà il membro dividendo 326, nel quale il divisore 40 posso in G è contenuto otto volte, e però si scriva l' 8 in M per terza sigura della radice. Pofcia facciafi il quadrato della radice trovata 208, che farà 43264, e fottrattolo dal numero A, non rimanendovi veruno avanzo, farà indizio certo, che il 208 è la radice quadrata del numero A.

159. Quando dopo l' ultima fottrazione vi rimane qualche refiduo, è legno; che il dato numero non è quadrato, e che non può avere una radice, che fi possa esprimere da verun numero razionale; e la radice trovata nell' operazione è la radice prossima minore del dato numero, cioè la radice del massimo quadrato contenuto in esso numero.

Inoltre la radice di esso numero si può esprimere

scrivendolo sotto al segno radicale [ 153.].

Benchè la vera radice non si possa rovare, quando il numero dato non è persetto quadrato, cio non ostante possiamo trovare una radice, la quale tanto si avvicini alla vera, che la disferenza sia minima, e quasi per nulla si possa considerare, e ciò si ottiene colla seguente regola.

# REGOLA

#### DI APPROSSIMAZIONE

Per estrarre la radice quadrata da' numeri non quadrati.

160. Di aggiungano al dato numero non quadrato alcune coppie, o diciamo paia di zeri, cioè due zeri, o quattro, o fei ec. Pofcia dal numero formato dal dato, e dalle cifre aggiunte si effragga la radice quadrata nella fteffa maniera, che si è estratta negli antecedenti esempi. Quindi dalla ritrovata radice si separino alla destra tante sigure, quante paia di zeri si sono aggiunte al numero dato; le rimanenti sigure alla finistra esprimeranno la radice prossima minore di esso numero dato (155); e le figure separate alla destra si scrivano sopra una lincetta per numeriatore di una frazione, e per denominatore si metta l' unità con altrettante cifre o, quante surono le paia di zeri aggiunti al numero dato; e si avrà una radice compossa d' un intero, e d' una frazione, che sarà prossimiore alla vera radice; e quanto maggior numero di coppie di zeri si sarà aggiunto, tanto più vicina alla vera sate tà la ritrovata radice. Eccone un esempio.

Si debba eftrarre la radice quadrata dal numero 15, la cui radice profima mimore [ 155, ] è il
3 col residuo 6; per ritrovare una radice, che fia
più profima alla vera radice di effo 15, si aggiungano al medefimo 15
tante paia di zeri, quante si vuole, per efempio
due paia e si formerà il
numero 150000, dal qua-

|                | •     |
|----------------|-------|
| 15,00,00       | 13.87 |
| 9 6            | 3 87  |
| 560            | 76    |
| 149769<br>231. | 30.0  |

le si estragga la radice quadrata, come si è fatto megli antecedenti elempi, e si troverà 387 radice proffima minore del 150000 coll' avanzo 231; ora perchè si sono aggiunte due coppie di zeri al numero dato 15, si separino dalla radice trovata 3.87 due figure alla destra, cioè 87, e ad esso numero 87 si scriva per denomi-

natore l' 1 con due zeri , e farà 3 87 la radice prof-

fimiore del 15, minore certamente della vera radice, ma molto più proffima del 3; imperciocchè questa radice 3 7, non differisce nemmeno di una centesima

parte dell'unità dalla vera radice.

Se più coppie di zeri si aggiungeranno, continuando l' operazione si troverà una radice maggiormente profsima alla vera radice.

La ragione di questa operazione facilmente si com-

prenderà facendo le seguenti riflessioni, cioè

1. Che l'aggiugnere due zeri al dato numero, è lo stesso, che moltiplicarlo per 100, quadrato del 10; l'aggiugnervi quattro zeri è un moltiplicarlo per 10000, quadrato di 100., ec.

2. Che moltiplicando un quadrato per un altro quadrato [ n. 144 paragr. L ] la radice quadrata del prodotto contiene il prodotto delle radici de' quadrati, che si

sono moltiplicati.

3. Che il separare da un numero dato, una figura a destra, e sotto la figura separata mettervi il 10 per denominatore, è un dividere esso numero per 10; il separarne due figure è dividerlo per 100, ec. Or in questa regola di approssimazione, aggiugnendo due zeri, fi moltiplica il numero dato ( che si suppone un quadrato imperfetto ) per 100 ( quadrato del 10); indi si estrae la radice quadrata, che ( 144 paragrafo L ) farà il prodotto del 10 ( radice quadrata di 100 ) nella radice dell' altro numero quadrato imperfetto; pofcia dalla radice trovata si taglia a destra una figura, cioè si divide per 10 essa radice; ed il quoziente sarà necessariamente la radice del dato quadrato imperfetto, ma proffimiore, perchè gli si aggiunge la frazione fatta dalla figura separata, e dal divisore 10. Lo stesso raziocinio si faccia, quando si aggiungono due o più paia di zeri.

#### PROBLEMA IL

161. Da un numero dato estrarre la radice cubica, e sia terza.

RISOLUZIONE. Se il numero dato è perfetto cubo, e non è maggiore del numero 1000, la fua radice cubica ritrovafi nella feguente tabella, nella quale chiaramente fi vede, che la radice cubica di 729 è il 9; quella di 216 è il 6, ec. Medefimamente fi vede, che il cubo di 7 è il numero 343, il cubo di 4 è il 64, ec.

| Radici | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | - |
|--------|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cubi   | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | Ī |
|        |   |   |    |    |     |     |     | -   |     |   |

162. Ma quando il numero dato è minore del numero 1000, e non è cubo, allora prendafi la radice proffima minore, cioè la radice del cubo maggiore contenuto in effo numero. Come la radice proffima minore del 124 è il 4, perchè il fuo cubo 64, è il maffimo cubo contenuto nel 124, e così degli altri.

163. Quando il numero dato è maggiore di 1000, allora fi estragga la radice cubica col seguente metodo.

Sia da trovarfi la radice cubica del numero 79507, il quale fi chiami A. Si divida il dato numero in membri , incominciando dalla deftra, in maniera che ciafcum membro contenga tre figure , eccettuato il primo a finiftra, il quale puó PARTE I.

A
79.507

64
155

79507

### 130 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

rimanere con una fola, o con due, come si vede nel dato numero A.

Quanti sono i membri, altrettante figure avrà la

radice.

Si cerchi poscia nell' antecedente tabella la radice cubica del primo membro a finistra, che nel dato numero A è 79, e non è cubo, perciò si prenda la radice prossima minore 4, perchè il 64 è il maggiore cubo contenuto nel 79; e si metta il 4 in R per prima figura della radice; ed il suo cubo 64 si sottragga dal 79, e alla destra del residuo 15 si discenda la prima figura 5 del fecondo membro 507, e fi avrà il 155 per membro dividendo. Quindi della radice già trovata 4 facciasi il quadrato 16, e per il triplo di esso, cioè per 3x16, vale a dire per 48, posto in D. si divida il 155, il quoziente 3 sarà la seconda figura della radice, però si metta in R dopo il 4. Poscia della radice 43 fi faccia il cubo 79507 [143.] il quale si sottragga dal numero A, e perchè non vi rimane verun avanzo, fiamo certi, che il 43 è la radice cubica del dato numero A.

164. Alcune volte accade, che il cubo della già trovata radice è maggiore del numero, da cui fi dee fottrarre, ed allora fi diminuifca di 1 l' ultima figura della radice, come nel feguente esempio fi vedrà.

Dal numero A, che è 155720872 si debba estrarre la radice cubica.

Primieramente si divida in membri, come si è detto nel antecedente numero. Il primo membro a finistra sarà 155, la cui radice proffima minore (162.) è 5, la quale scrivasi a destra in R, ed il suo cubo 125, sottraggasi dal membro 155 e alla destra del residuo 30 si discenda la prima figura 7 del seguente membro 720, si formerà 307, il quale si divida per 25x3, cioè per 75 [ triplo quadrato della già trovata radice 5 ], il quoziente farà 4, che si dovrebbe porre in R per seconda figura della radice, e si avrebbe la radice 54, il cubo di cui è 157464, che non si può sottrarre dai due primi membri del numero A, cioè dal numero 155720, e però fi diminuisca dell' unità il quoziente 4, e mettafi 3 per feconda figura della radice dopo il 5, e fi avrà la radice 53, della quale il cubo (143.), che è 148877 fi fottragga dal suddetto numero 155720, ed alla destra del residuo 6843 si discenda la prima sigura 8 del terzo membro 872, e si avrà il numero 68438, il quale diviso pel triplo quadrato della radice trovata 53, che è 8427, ci dà il quoziente 8, che scrivasi in R per terza figura della radice. Di poi facciafi il cubo della radice 538, che farà 155720872, il quale fottratto dal numero A non lascia verun residuo, perció il numero 538 è la radice cubica del numero dato A.

Se si vorrà più facilmente trovare il cubo della radice diminuita dell', unità, si faccia, come si è dimostrato nel numero 143, al paragraso D. Così in questo caso avendo trovato, che il 157464, cubo del 54, è maggiore del numero, da cui si dovea sottrarre, e consequentemente la radice 54 si dee siminuire dell' unità, e mettere per radice il 53; per ritrovare facilmente il cubo di esso 53, al numero 157464, cubo del 54, si aggiunga il numero 102, che è il triplo del 54, e dalla somma 177626 si fottragga il numero 8749, che è la somma dell' 1 col numero 8748, che è il triplo quadrato del 54, il residuo 148877 sarà il cubo del 53, come occularmente si vede.

165. Se nel corío dell' operazione si troverà qualche diviore, il quale non sia contenuto nel membro dividendo, in tal caso si metta una cifra o nella radice, e due zeri si aggiungano al divisore, indi alla destra del membro dividendo si discendano le tre suffeguenti sigure' del numero dato. Come nello estrarre la radice cubica dal numero 8,908,912,

perchè il 12, triplo quadrato della radice già trovata 2 non è contenuto nel membro dividendo 09, perciò si metta o per seconda figura della radice, ed al divisore 12 si

| 8,998,912         | 208  |
|-------------------|------|
| <del>0</del> 9989 | 1200 |
| 8998912           | ,    |

aggiungano due zeri per avere il divifore 1200 triploquadrato della radice 20, quindi alla deftra del membro dividendo 9 si discendano le tre figure seguenti 989 del numero dato, e ne verrà formato altro membro dividendo 9989, il quale dividasi per 1200, e si troverà il quoziente 8 per terza figura della radice, che che sarà 208, perchè moltiplicata due volte per se stefa [143] restituisce il dato cubo.

166. Quando il numero dato non è cubo perfetto, allora, dopo fatta l'ultima fottrazione, vi rimane qualche refiduo; e la radice trovata nell' operazione è la fua

radice proffima minore.

Quantunque peró la vera radice cubica di un numero, che non è cubo perfetto non mai fi possi trovare, nè esprimere con numeri razionali; ció nulla ostante possiamo per regola di approssimazione trovare una radice, che tanto si approssimi alla vera, che la differenza sia menomissima, e ció si ottiene nel modo seguente.

Al dato numero si aggiungano alcuni ternari di zeri, indi dal numero dato colle aggiunte cifre si estragga la radice cubica, come si è fatto negli antecedenti esempi. Quindi dalla radice ritrovata si separino verso destra tante sigure, quanti ternari di zeri sono stati aggiunti al numero dato, le rimanenti sigure alla sinistra conterranno la radice prossima minore del dato numero, ed essa adice inseme ad una frazione, che abbia per numeratore le sigure state separate alla destra, e per denominatore l'unità con tanti zeri, quanti ternari di essi sono considera alla vera, e tanto maggiormente si approssimore alla vera, quanto maggiore sarà stato i mumero del ternari di cri aggiunti al dato numero.

Così per esempio al numero 12, che non è cubo, e la sua radice prossima minore è 2, aggiugnendovi due

## ELEMENTI DELL' ARITMETICA

134 ELEMEN ternari di cifre fi forma il numero 11000000, la cui radice profilma minore, operando come negli antecedenti fempi, fi troverà effere 218, dalla quale verfo deffra feparando due figure, per cagione de' due ternari di zeri aggiunti, e ad effe fi-

| 12.000.000 | 2.28  |
|------------|-------|
| 8   12     | 2 100 |
| 10648      | 1452  |
| 11852352   |       |

gure fottoscrivendo l' unità con due zeri, si avrà la ra-

dice proffimiore 228, la qual non differisce dalla ve-

ra radice nemineno di una centefina parte dell' unità. Se si aggiugneranno tre, o più ternari di zeri» si troverà una radice ancor profilmiore alla vera, benchè la vera radice, non mai si possa ritrovare.

### PROBLEMA III.

167. Listrarre la radice quadrata dalle quantità algebraiche.

RISOLUZIONE. La radice quadrata dalle quantità femplici fi eftrae dividendo pel numero  $\mathbf{2}$  ciafcuno efponente della data quantità. Così del quadrato  $a^2$  la radice quadrata è  $a^1$ , o fia a, perchè  $a \times a$  reflituifce il quadrato  $a^2$ .

Parimente delle potessà  $a^4$ ,  $b^8$ ,  $c^6$  le radici quadrate sono  $a^2$ ,  $b^4$ ,  $c^3$ . Medesimamente la radice

feeonda, o fia quadrata di a<sup>7</sup> farà a<sup>2</sup>, perchè

 $a^2 \times a^2$  produce  $a^2$ , cioè  $a^7$ .

La radice quadrata di 65 farà 62; la radice quadra-

ta della quantità a3b2c4 farà a2bc2 ec.

168. Se la data quantità avrà un numero coefficiente, allora si estragga in primo luogo la radice da esso numero, come la radice quadrata della grandezza 81a<sup>2</sup>b<sup>6</sup> è 9ab<sup>3</sup> perchè 9ab<sup>3</sup>×9ab<sup>3</sup> restituisce il dato quadrato 81a26 . Similmente la radice quadrata di 224a 64, è 18a4b2.

169. Il segno da premettersi alla radice quadrata di qualsisia quantità può effere positivo, o negativo; imperciocche il quadrato esempigrazia a2 [ 142. ] tanto fi ottiene moltiplicando +a in +a, quanto col moltiplicare -a in -a, e perció il quadrato a2 ha due radici, una positiva +a, e l'altra negativa -a. La stessa cosa si dee intendere di qualunque altro quadrato.

Per la qual cosa ogni quadrato [146] essendo positivo, la radice quadrata di una quantità negativa fi chiama radice immaginaria. Così le quantità V-a2, V-c. V-4, V-2 ec. fono radici immaginarie.

136 ELEMENTI DELL' ARITMETICA.

170. Se la quantità data farà composta, come sarebbe  $a^2+2ab-2ac+b^2-2bc+c^2$ , per estrarne la radice seconda, si prenda

$$a^2+2ab-2ac+b^2-2bc+c^2$$
  $a+b-c$ 

la radice quadrata di qualche termine, che fia perfetto quadrato, come di  $a^2$ , ed essa radice a si scriva alla destra, come si è fatto nell'estrazione della radice quadrata dai numeri; indi pel doppio di essa radice quadrata dai numeri; indi pel doppio di essa ra quantità, che sia divisibile in interi, si dividano cioè i termini +2ab, e-2ac per 2a, ed i quozienti +b, -c si uniscano al termine già trovato a della radice, e sarà a+b-c la radice ricercata; poichè [142] facendo il quadrato di a+b-c, e sottraendolo dalla data quantità, nulla rimane; conseguentemente a+b-c è la radice quadrata della data quantità.

171. La radice quadrata di qualifia quantità, come abbiamo detto al numero 153, fi esprime ponendola sotto al segno radicale. Così  $\sqrt{64}$  fignisica 8.  $\sqrt{a^2}$  fignisica a. Parimente  $\sqrt{15}$  indica la radice quadrata

del 15. Vab-cm fignifica la radice quadrata della quantità ab-cm.

Inoltre ferivendo ab-cm, ovvero (ab-cm), fi esprime ancora la radice quadrata della quantità ab-cm; e lo stesso si dee intendere di qualunque altra quantità.

172. COROLLARIO. Dalle cose sopradette ne viene in conseguenza, che per formare il quadrato di qualivoglia quantità posta sotto al segno radicale, basta seriverla suori del medesimo segno. Per esempio il quadrato di  $\sqrt{25}$  è 25; poichè  $\sqrt{25}$  significa 5, ed il quadrato di 5 è 25; dunque  $\sqrt{25} \times \sqrt{25}$  dà ilprodotto 25.

Similmente V15×V15 produce 15.

Per la ftessa ragione  $\sqrt{a-c} \times \sqrt{a-c}$  dà il prodotto a-c.

Inoltre perchè la radice quadrata di  $a^3$  non folo fi esprime scrivendo  $\sqrt{a^3}$ , ma ancora [167] collo scri-

vere  $a^2$ ; or moltiplicando  $a^2$  per  $a^2$ , il prodotto

 $\begin{bmatrix} 65 \end{bmatrix}$  farà  $a^2$ , cioè  $a^3$ . Dunque è chiaro, che  $\sqrt{a^3} \times \sqrt{a^3}$  dà nel prodotto  $a^3$ . Lo ftesso fi dee intendere di ogni altra quantità sia semplice, sia composta, quando si trova sotto al segno della radice quadrata.

### PROBLEMA IV.

173. L'strarre la radice cubica, o sia terza dalle quantità algebraiche.

RISOLUZIONE. Si estrae la radice cubica dalle quantità semplici col dividere pel numero 3 ciassumo espomente delle date quantità. Ma se hanno numeri coefficienti, si estrae prima da essi coefficienti, come si è insegnato nel problema secondo. Che però la radice 138

cubica di  $a^3$  farà  $a^3$  cioè  $a^1$ , o fia a; perchè  $a \times a \times a$  restituisce  $a^3$ .

Similmente delle quantità  $a^6$ ,  $b^9$ ,  $c^{12}$  le radici terze faranno  $a^2$ ,  $b^3$ ,  $c^4$ . Parimente della quantità  $b^2$ .

la radice cubica farà  $b^{\frac{2}{3}}$ , perchè  $b^{\frac{2}{3}} \times b^{\frac{2}{3}} \times b^{\frac{2}{3}}$  (65) dá  $\frac{6}{3}$ 

il prodotto  $b^3$ , cioè  $b^2$ . ec.

La radice cubica di  $8a^6c^3$  farà  $1a^2c$ . Medefimamente la radice terza di  $125a^{12}c^3m^6$  farà  $5a^4cm^2$ . ec. 174. Che fe la data quantità farà composta, come  $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ , allora pel numero antecedente fi estragga la radice cubica da qualche termine, che sia perfetto cubo,

 $a^{3}-3a^{2}b+3ab^{2}-b^{3}$  a-b

come da  $a^3$ , la cui radice a fi feriva alla destra, e farà il primo termine della radice. Poscia per  $3a^2$ , triplo quadrato della radice trovata a, fi divida ciascun termine della data quantità, che fia divisibile senza avanzo, in questo esempio il solo termine  $-3a^2b$  fi divida per  $3a^2$ ; ed il quoziente -b fi aggiunga nella

radice al primo termine a, e farà a-b la ricercata radice; imperciocchè facendo il cubo di a-b, che farà  $a^3-3a^2b+3a^2-b^3$ , e fottraendolo dalla data quantita non rimarrà veruno avanzo; dunque a-b è la radice cubica della data quantità.

175. Quando dalla data grandezza non fi può colle antecedenti regole eftrarre la radice cubica, o vi rime ne qualche refiduo dopo fatta la fottrazione, allora la elata quantità fi metta fotto al fegno radicale col fuo

numero esponente 3 (153). Così  $\sqrt[3]{a^4-bc}$  esprime la radice cubica della quantità  $a^4-bc$ .

Similmente  $\sqrt[3]{8a^3}$  fignifica 2a, che è la radice cubica di  $8a^3$ ; e  $\sqrt[3]{312}$  fignifica 8. ec.

Inoltre la radice cubica di a4-be fi esprime eziandio

fcrivendo  $a^4-bc^3$ , ovvero  $(a^4-bc)^{\frac{1}{3}}$ ; e lo stesso s' intenda di ogni altra quantità.

176. COROLLARIO. Quindi fi deduce, che il cubo di una quantità posta sotto al segno della radice terza fi ottiene scrivendola fuori del segno. Per esempio il cubo di  $\sqrt[3]{64}$  è 64, perchè  $\sqrt[3]{64}$  [153.] significa 4, ed il cubo del 4 è 64; perciò il cubo di  $\sqrt[3]{64}$  sarà 64.

Similmente il cubo di  $\sqrt[3]{a^2c}$  è la quantità  $a^2c$ ; imperocchè la radice cubica di  $a^2c$  [ 173 ] fi esprime

### 140 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

eziandio per  $a^{\frac{1}{3}}$   $c^{\frac{1}{3}}$ , e fignifica Io stesso, che  $\frac{3}{\sqrt[3]{a^2c}}$ ; ma il cubo di  $a^{\frac{1}{3}c^{\frac{1}{3}}}$  è  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}\times a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}\times a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ , cioè  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ , cioè  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ , cioè  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ . Dunque il cubo di  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ , farà  $a^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}}$ .

177. ANNOTAZIONE. Per rittovare la radice quadrata, o cubica di una data frazione fi eftragga la ricercata radice tanto dal numeratore, quanto dal denominatore della data frazione.

Per la qual cosa la radice quadrata del rotto  $\frac{25}{64}$  sarà  $\frac{5}{8}$ . La radice quadrata della frazione  $\frac{a}{2}$  farà  $\frac{5}{6}$ . La radice quadrata di  $\frac{c}{m}$  farà  $\frac{c}{m}$  oppure si esprimerà per  $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{m}}$ , ovvero per  $\frac{c}{1}$ .

Medefimamente la radice cubica del rotto  $\frac{8}{27}$  farà  $\frac{2}{3}$  La radice cubica della frazione  $\frac{a^3}{6}$  farà  $\frac{a}{c^2}$ ; e la radice cubica del rotto  $\frac{c}{x}$  farà  $\frac{3}{c}$  ovvero  $\frac{\sqrt[3]{c}}{\sqrt[3]{x}}$  oppure  $\frac{c^3}{\sqrt[3]{x}}$ ; e così delle altre.

### UNIVERSALE. LIBRO TERZO.

178. Inoltre la radice quadrata fi estrae ancora da una frazione, moltiplicando il numeratore pel denominatore, e poscia estraendo la radice quadrata dal prodotto, e ad essa radice mettendo per denominatore lo stesso denominatore della frazione data. Così per ritrovare la

radice quadrata di  $\frac{3}{12}$  fi moltiplichi il 3 nel 12, e dal prodotto 36 fi eftragga la radice quadrata 6, alla quale fi fottofcriva per denominatore il 12, e farà  $\frac{6}{12}$ , cioè  $\frac{1}{2}$  la radice quadrata del rotto  $\frac{3}{12}$ , il quale fignifica  $\frac{1}{4}$ , la cui radice quadrata è  $\frac{1}{2}$ , come chiaramente fi yede,

### TEOREMA.

179. Le radici uguali hanno i quadrati uguali, i cubi uguali ec. Scambievolmente i quadrati uguali, i cubi uguali ec. hanno radici uguali.

1. DIMOSTRAZIONE. Sia a=c, cioè  $a^{\rm I}=c^{\rm I}$ , moltiplicando gli esponenti uguali 1, ed 1 delle quantità uguali a, c pèr lo steffo numero 2, o per 3, o per 4, ec. (assioma 4.) Sarà  $a^2=c^2$ ,  $a^3=c^3$ ,  $a^4=c^4$ ,  $a^5=c^5$  ec. Dunque le uguali potestà di radici uguali sono anche tra di loro uguali.

2. Sia  $a^2 = m^2$ , dividendo gli esponenti uguali, 2, e 2 di potenze uguali pel medesimo numero 2, i quozienti [ass. 5.] faranno uguali, cioè  $a^{\rm I} = m^{\rm I}$ , o sia a = m.

Parimente se sarà  $a^3 = m^3$ , dividendo per 3 gli esponenti si avrà a = m ec.

Dunque gli uguali quadrati, i cubi uguali, ec. hanno ancora le radici uguali. Il che era ec.

### AGGIUNTA

## DELLE QUANTITA RADICALI.

180. Le quantità irrazionali, comunemente chiamate radicali, sono ( come già abbiamo detto al numero 153.) quelle, dalle quali non si può estrarre la radice ricercata.

Le quantità radicali, che hanno lo stesso esponente, o indice (153.) si dicono radicali dello stesso nome, o

della stessa denominazione, come  $\sqrt[3]{acm}$ ,  $\sqrt[3]{c^2-x}$ ,

V24, ec. Ma quando hanno diversi gli esponenti, si chiamano radicali di diversa denominazione, o di di-

verso nome, come  $\sqrt{ac}$ ,  $\sqrt[3]{a-m}$ ,  $\sqrt[4]{24}$  ec.

RIDURRE UNA QUANTITA RAZIONALE IN UNA RADICALE D' UN DATO NOME.

181. Siccome ogni quantità intera fi può esprimere [119.] con una frazione di qualsivoglia nome: così ancora ogni quantità razionale sia intera, o sia frazione fi può esprimere da una quantità radicale di qualunque denominazione, e ciò si ottiene elevando la quantità razionale alla potestà indicata dall' esponente della radicale, e poscia mettendola sotto al segno. Così la

quantità razionale a fi puó esprimere per  $\sqrt{a^2}$ , per  $\sqrt[4]{a^3}$ , per  $\sqrt[4]{a^4}$ , ec.

Similmente il numero 2 fi esprime per  $\sqrt{4}$ , per  $\sqrt[3]{8}$ , per  $\sqrt[4]{16}$ , per  $\sqrt[5]{32}$ . ec.

Così ancora la frazione  $\frac{2}{3}$  fi esprime per  $\sqrt[4]{\frac{4}{9}}$ , per  $\sqrt[3]{8}$  per  $\sqrt[4]{16}$ , ec.

Lo stesso si dee intendere di qualunque altra quantità razionale sia semplice, o composta, sia numerica, o letterale.

# TRASFORMARE UNA RADICALE IN UN'ALTRA DI DIVERSO NOME.

182. De qualfivoglia quantità radicale s' innalzerà a qualunque poteftà, ed il fito esponente radicale si moltiplicherà pel numero dalla medesima potestà, si for formerà un' altra radicale quantità, che sarà sempregua-

le alla data. Sia data la quantità  $\sqrt{a^5}$ , elevando  $a^5$ , per esempio, alla seconda potestà  $a^{10}$ , e moltiplicando l'esponente radicale 3 pel numero 2 indice della seconda potestà, e ponendo il prodotto 6 per esponente

radicale, fi avrà Va<sup>10</sup> perfettamente uguale alla

a5. Imperciocchè [ 167.] V a10 fi esprime ancora per a<sup>6</sup>, e <sup>1</sup> a<sup>5</sup> per a<sup>3</sup>; ma (101.) abbiamo

 $\frac{6}{16=a^3}$ ; dunque farà eziandio  $\sqrt[6]{a^{10}} = \sqrt[7]{a^5}$ . Il che

Scambievolmente estraendo qualunque radice dalla quantità posta sotto al segno radicale, indi dividendo l'esponente radicale pel numemero indice della radice estratta, e mettendo il quoziente per esponente radicale, si avrà un' altra quantità radicale uguale alla data.

Come data la quantità radicale Vc10, estraendo la radice quadrata dalla quantità c10, la quale (167.) farà c5; e dividendo l'esponente radicale 6 pel numero 2, indice della radice estratta, e mettendo il quoziente 3 per esponente radicale, si avrà la quantità

radicale V c5 uguale alla data V c10, effendo  $c^{3} = c^{6}$  (101.)

### RIDURRE LE QUANTITA RADICALI AL MEDESIMO NOME.

er la qual cosa le quantità radicali di diverso nome facilmente fi ridurranno alla medefima denominazione, elevando la quantità, che sta sotto di un segno alla potestà espressa dall' esponente dell'altro segno radicale, e quindi mettendo per esponente comune il

prodotto de' due esponenti. Come date le quantità ra-

dicali vc , e va5 di diverso nome [ perchè la prima è radice seconda, e l'altra è radice terza ] per ridurle a comune denominazione, s'innalzi il calla terza potestà c3, ed a5 alla seconda potenza a10, indi si moltiplichi l'esponente 2 nell'altro 3, il prodotto 6 farà l'esponente comune, laonde si avranno le

radicali quantità V c3, e V a 10 del medefimo nome 6, ed uguali alle date radicali per l'antecedente numero; effendo  $\sqrt[4]{c^3} = \sqrt{c}$ , cioè  $c^6$ 

 $= c^{\frac{1}{2}} \cdot e^{\sqrt{a^{10}}} = \sqrt[3]{a^{\frac{5}{2}}} \cdot cioè a^{\frac{5}{6}} = a^{\frac{5}{2}}$ 

COEFFICIENTI DELLE QUANTITA' RADICALI.

gni quantità prefissa al segno radicale dicesi coefficiente della stessa quantità irrazionale. Se per esempio faranno date le quantità 3 1/5, 4 1/a, 2 1/am; i numeri 3, 4, e - faranno i coefficienti delle quantà irrazionali V5, Va, Vam. Ma 2 Vam fi può anche esprimere per 2 vam , e non mai per 2 v am; poichè mettiamo, che a fignifichi 2, ed m 18, PARTE I.

### 146 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

in tal caso  $\frac{2}{3}\sqrt{am}$  fignificherà  $\frac{2}{3}\sqrt{2\times18}$ , cioè una quantità razionale  $\frac{2}{3}\sqrt{36}$ , vale a dire  $\frac{2}{3}\times6=\frac{12}{3}$ =4; e  $\frac{2\sqrt{am}}{3}$  fignificherà  $\frac{2\sqrt{36}}{3}=\frac{2\times6}{3}=\frac{12}{3}=4$ ; ma  $\frac{2\sqrt{am}}{3}$  fignificherà  $\frac{2\sqrt{36}}{3}$ , cioè  $2\sqrt{12}$ , che è ana quantità irrazionale,

Similmente avendo  $a\sqrt[3]{x}$ ,  $b\sqrt{ac} - m\sqrt{ac}$ , o fia  $b-m\sqrt{ac}$ , le quantità a, e b-m sono coefficienti delle quantità irrazionali  $\sqrt[3]{x}$ , e  $\sqrt[3]{ac}$ .

### METTERE I COEFFICIENTI SOTTO AL SEGNO RADICALE.

185. Qualfivoglia coefficiente di una quantità irrazionale fi può mettere fotto al fegno radicale, elevandolo alla poteflà indicata dall' efponente radicale, e poficia moltiplicandolo per la quantità radicale, ed il valore della quantità farà il medefimo. Efempigrazia

avendo  $\frac{2}{3}\sqrt{am}$ , fatto il quadrato del coefficiente  $\frac{2}{3}$ 

che farà 4, e moltiplicandolo per am, avrò

$$\sqrt{\frac{4}{9}am}$$
, o  $\sqrt{\frac{4}{4am}}$   $\sqrt{\frac{2}{9}}$  =  $\frac{2}{3}\sqrt{am}$ ; poichè sia, come nel

numero antecedente, a=2, ed m=18, abbiamo tro-

vato 
$$\frac{2}{3}$$
  $\sqrt{\frac{am}{4}} = 4$ , e  $\sqrt{\frac{4am}{9}}$  fignifica  $\sqrt{\frac{x_2 x_1 8}{9}}$  =  $\sqrt{\frac{144}{4}}$ , cioè  $\frac{12}{3}$ , vale a dire lo fteffo 4.

Per la stessa ragione  $a\sqrt{x}$  si può esprimere per

Va3x. Lo stesso si dee intendere di ogni altro coesficiente radicale.

### RIDURRE LE QUANTITA' RADICALI A MINIMA ESPRESSIONE.

186. Palle cose dette sin ora evidentemente ne siegue, che una quantità radicale si può ridurre alla più semplice, o a minima espressione, o sia a minimi termini quando è divissibile per una potestà, che abbia per esponente l'indice radicale; e ciò si ottiene dividendola per essa potestà; la cui radice si metterà per coefficiente della residua quantità irrazionale.

Così  $\sqrt{9}x$  fi riduce a minimi termini  $3\sqrt{x}$ ; poichè per l'antecedente numero abbiamo  $3\sqrt{x} = \sqrt{9}x$ 3 - 3 - 3

Similmente 
$$\frac{3}{8}$$
, o fia  $\frac{3}{4}$ , ovvero  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ 

fi riduce a minimi termini  $\frac{a\sqrt{m}}{2}$ , o pure  $\frac{a}{2}\sqrt{m}$ . La.

quantità  $\frac{3V_a^2c-a^2x}{c-x}$  fi riduce a più semplice espressione  $\frac{3aV_c-x}{c-x}$ .

### 148 ELEMENTI DELL' ARITMETICA

Parimente  $\sqrt[3]{32}$  fi riduce a  $2\sqrt[4]{4}$ , perchè il 32 è il prodotto del 4 nel numero cubo 8.

### RADICALI COMUNICANTI,

187. Le quantità radicali ridotte alla più femplice espressione diconsi comunicanti, o tra di loro commensurabili, quando hanno la stessa quantità sotto al segno
radicale dello stesso none. Come 21/3, e 121/3 sono comunicanti, o sia fra loro commensurabili, perchè 21/3 sta al 121/3, come 1 al 6, Similmente

 $aV_{c^{2}m_{s}}e^{bV_{c^{2}m}}$  fono comunicanti ec.

## ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, E RIDUZIONE DELLE QUANTITA' RADICALI.

188. La fomma, e fottrazione, e riduzione a minor numero di termini delle quantità radicali si fanno come delle quantità razionali (50. 51. 52. ec.). Così la som-

ma delle quantità irrazionali  $\sqrt{a}$ ,  $+3\sqrt{m}$ ,  $a\sqrt{x}$ ,  $-\sqrt{m}$  farà  $\sqrt{a}+3\sqrt{m}+a\sqrt{x}-\sqrt{m}$ , e riducendola a minor numero di termini farà  $\sqrt{a}+2\sqrt{m}+a\sqrt{x}$ .

Dalla quantità  $3\sqrt{a} - 5\sqrt{2} + \sqrt{m}$  fottraendo la quantità  $2\sqrt{a} + 3\sqrt{2} - 4\sqrt{m}$ , il refiduo farà  $3\sqrt{a} - 5\sqrt{2} + \sqrt{m} - 2\sqrt{a} - 3\sqrt{2} + 4\sqrt{m}$ , cioè [51,]

riducendolo a minor numero di termini farà

 $\sqrt{a}-8\sqrt{2}+5\sqrt{m}$ ; e così delle altre.

# MOLTIPLICAZIONE DELLE QUANTITA RADICALI PER LE QUANTITA RAZIONALI.

189. La moltiplicazione di una quantità radicale per una quantità raziona e si sa col mettere la quantità ra-zionale per coefficiente della radicale. Così moltiplicando  $\sqrt{m}$  per a, il prodotto sarà  $a\sqrt{m}$ . Moltiplicancando  $\sqrt{5}$  per 4, il prodotto sarà  $4\sqrt{5}$ .

Similmente  $\frac{c}{m} \times \sqrt{x}$  dà il prodotto  $\frac{c}{m} \sqrt{x}$ , o pure  $\frac{c\sqrt{x}}{m}$ . Medefimamente moltiplicando  $a - \frac{c}{m}$  per  $\sqrt{x}$ ,

il prodot to si esprimera per  $a - \frac{c}{m} \times \sqrt{x}$ , ovvero per  $a\sqrt{x}$ 

 $-\frac{c}{m}\sqrt{x}$ , o pure per  $a-\frac{c}{m}\sqrt{x}$ , ovveramente per  $(a-\frac{c}{m})\sqrt{x}$ .

# MOLTIPLICARE LE QUANTITA' RADICALI DEL MEDESIMO NOME.

190. La moltiplicazione delle quantità radicali del medefimo nome fi ottiene moltiplicando fra loro i coefficienti, se ne hanno, indi le quantità, che sono foro del segno radicale. Così moltiplicando  $\sqrt{a}$  per $\sqrt{c}$ , il prodotto sarà  $\sqrt{ac}$ . Moltiplicando  $a\sqrt{c}$  per  $b\sqrt{m}$ , il prodotto sarà  $\sqrt{ac}$ .

dotto farà  $ab\sqrt{cn}$ . Similmente  $2\sqrt{12}\times5\sqrt{3}$  dà il prodotto  $10\sqrt{3}6$ , cioè una quantità razionale  $10\times6=60$ , e questo accade, perchè il  $2\sqrt{12}$  fignifica  $2\sqrt{4\times3}$ , e riducendola a più semplice espressione, si esprime per  $4\sqrt{3}$  (186.), e moltiplicando  $4\sqrt{3}$  per  $5\sqrt{3}$  (172) fi ortiene il prodotto  $4\times5\times5$ , cioè 60. Parimente moltiplicando  $2\sqrt{ac}$  per  $3\sqrt{a-m}$  si otterrà il prodotto

6V a2c-acm

### MOLTIPLICARE LE QUANTITA' RADICALI DI DIVERSA DENOMINAZIONE.

191. Ma quando le quantità radicali fono di diverfa denominazione, allora [183] fi riducano al medefimo nome, e quindi fi moltiplichino come fopra.

Per esempio, dovendo moltiplicare  $5\sqrt{c}$  per  $4\sqrt{m}$ , fi riducano alla stessa denominazione (183.), e si avrà  $6\sqrt{c^3}$ , e  $4\sqrt{m^2}$ , che moltiplicate fra loro danno il prodotto  $20\sqrt{c^3m^2}$ .

### MOLTIPLICARE LE QUANTITA' RADICALE COMPOSTE.

192. Se le quantità radicali faranno composte di più termini, osservando le antecedenti regole, e quanto si insegnato [ 60. 172. ec. ] per le quantità razionali, facilmente si troverà il prodotto di esse. Così molti-

plicando  $c\sqrt{a}-m\sqrt{x}$  per  $b\sqrt{n}-s\sqrt{z}$ , fi avrà il prodotto  $bc\sqrt{an}-bm\sqrt{nx}-cs\sqrt{az}+ms\sqrt{xz}$ .

Similmente moltiplicando  $a+\sqrt{c}$  per  $x-\sqrt{\zeta}$  il prodotto farà  $ax+x\sqrt{c}-a\sqrt{\zeta}-\sqrt{c\zeta}$ .

Parimente moltiplicando  $a-\sqrt{c}$  per  $a-\sqrt{c}$ , il prodotto ridotto a minori termini farà  $a^2-2a\sqrt{c}+c$ , o fia  $a^2+c-2a\sqrt{c}$ , che è il quadrato di effa quantità  $a-\sqrt{c}$ .

Medefimamente moltiplicando  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$  per  $\sqrt{3}$   $-\sqrt{2}$  (172.) il prodotto farà  $3-\sqrt{6}-\sqrt{6}+2$ , cioè (51.)  $5-2\sqrt{6}$ , che è (142.) il quadrato della data quantità  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ , la quale fe fi moltiplicherà pel fuo quadrato  $5-2\sqrt{6}$ , fi otterrà il cubo di effa, che farà  $9\sqrt{3}-11\sqrt{2}$ .

# MOLTIPLICARE UN BINOMIO RADICALE PEL SUO CONTRARIO.

193. Se si moltiplicherà un binomio radicale quadratico per se stesso, cangiando il segno ad uno de termini del moltiplicatore, cioè + in -, o- in +, so tetterià per prodotto una quantità razionale. Così moltiplicando  $a-\sqrt{\epsilon}$  per  $a+\sqrt{\epsilon}$ , il prodotto sarà  $a^2-a\sqrt{\epsilon}+a\sqrt{\epsilon}-\epsilon$ , cioè  $a^2-\epsilon$ . Similmente se si moltiplica  $\sqrt{\epsilon}+\sqrt{m}$  per  $\sqrt{\epsilon}-\sqrt{m}$ , si otterià il prodotto  $c+\sqrt{\epsilon m}-\sqrt{mmm}$ , cioè (51.) sem.

Parimente moltiplicando  $\sqrt{6} + \sqrt{2}$  per  $\sqrt{6} - \sqrt{2}$  il prodotto farà  $6 - \sqrt{12} + \sqrt{12} - 2 = 6 - 2$ , cioè 4, ec. e quetto chiamafi moltiplicare un binomio pel fuo contrario.

### DIVIDERE LE QUANTITA' RADICALI DEL MEDESIMO NOME.

194. La divisione delle quantità radicali, se hanno coefficienti, molte volte più facilmente si ottiene met tendoli [185.] sotto al segno radicale; quindi, se sono semplici, e della stessa de monimazione, si dividono le quantità posse sotto del segno radicale secondo le regole date per le quantità razionali (47.67.68. ec. 136. 137.), e quando sono di diverso nome, allora in primo luogo si riducano (183.) alla medesima denominazione. Così dovendo dividere la quantità

 $a\sqrt{acm}$  per la quantità  $\sqrt{a^2c}$ , fi metta primieramente il coefficiente a fotto del fegno (185.), e fi avrà  $\sqrt{a^3cm}$  da dividerfi per  $\sqrt{a^2c}$ , ed il quoziente (68. 70.) farà  $\sqrt{am}$ ; poichè moltiplicando  $\sqrt{am}$  per  $\sqrt{a^2c}$ , il prodotto [190.] farà  $\sqrt{a^3cm}$ , o fia  $a\sqrt{acm}$  riducendolo (186.) alla più femplice espressione, e restituisce la quantità dividenda.

Quando i coefficienti fi possono dividere tra di loro, allora non conviene metterli sotto del segno radicale, perchè inutilmente si allungherebbe l'operazione. Come a dividere 12/10 per 4/2, dividendo il 12

per 4, ed il 10 per 2 si otterrà il quoziente 3/5.

Similmente dividendo  $am\sqrt{bcx}$  per  $a\sqrt{cx}$ , il quoziente farà  $m\sqrt{b}$ .

Ma se il coefficiente, o la quantità radicale, non si può dividere in interi, allora il quoziente si esprima con frazione. Così dividendo  $bc\sqrt{x}$  per  $b\sqrt{m}$ , il quo-

Aente farà  $\sqrt[4]{x}$ , o pure  $\sqrt[4]{x}$ .

Parimente dividendo  $\sqrt[3]{10}$  per  $\sqrt[4]{2}$ , il quozien-

Parimente dividendo  $3\sqrt{10}$  per  $4\sqrt{2}$ , il quoziente farà  $\frac{3}{4}\sqrt{5}$ .

# DIVIDERE LE QUANTITA' RADICALI DI DENOMINAZIONE DIVERSA.

195. Quando le quantità radicali fono di nome diverfo, per farne l'attuale divifione fi debbono ridurre alla medefima denominazione [183.]; la qual cofa, fe l'esponente di una radicale divide in interi l'esponente dell'altra radicale, più facilmente fi ortiene, dividendo l'esponente maggiore pel minore, ed il quoziente indicherà la potestà, a cui fi dee elevare la quantità, che è sotto al segno radicale dell'esponente minore, e ad essa possenza de la potesta fi dee porre il segno radicale del maggior esponente. Per esempio dovendosi divi-

dere  $\sqrt{a^3b^2c^2m^3}$  per  $\sqrt{am}$ , a ridurle a comune denominazione, fi divida il maggior esponente radicale 6 pel minore 2, ed il quoziente 3 indicinerà, che la quantità radicale am fi dee innalzare alla terza potestà  $a^3m^3$ , e che fi dee mettere sotto al segno del nome 6, pro-

### ELEMENTI DELL' ARITMETICA

dotto del 2 nel 3, e farà  $\sqrt[6]{a^3m^3} = \sqrt{am}$  (182.); laonde fi divida  $\sqrt[6]{b^2c^2m^3}$  per  $\sqrt[6]{a^3m^3}$ , ed il quoziente ricercato farà  $\sqrt[6]{b^2c^2}$ , la quale (182. \$L) fi rir duce a  $\sqrt[3]{b^2c}$ . Similmente dividendo  $\sqrt[4]{45}$  per  $\sqrt[4]{3}$ , cioè per  $\sqrt[4]{9}$ , il quoziente farà  $\sqrt[4]{5}$ .

Se il divifore farà  $\sqrt[7]{3}$  ed il dividendo fia  $\sqrt{15}$ , cioè  $\sqrt[4]{225}$ , fi troverà il quoziente  $\sqrt[4]{75}$ .

### DIVIDERE LE QUANTITA' RADICALI COMPOSTE.

196. Se una quantità composta di termini radicali si dovrà dividere per una radicale semplice, allora ciafcun termine della quantità composta si divida per la radicale semplice, come si è insegnato negli antecedenti numeri; e se qualche termine non si può attualmente dividere, si divida per frazione. Così dividendo  $\sqrt{48} - \sqrt{3} + \sqrt{12} - \sqrt{5}$  per  $\sqrt{6}$ , il quoziente sarà  $\sqrt{8} - \sqrt{5} + \sqrt{2} - \sqrt{5}$ .

La divisione delle radicali composte qualche volta si può fare come la divisione delle quantità razionali composte [75. 76. ec.].

Se, verbigrazia, la quantità dividenda farà  $\sqrt{ac}$   $-\sqrt{cm}+\sqrt{ab}-\sqrt{bm}$ , ed il divifore fia  $\sqrt{c+}\sqrt{b}$ , fi troverà il quoziente  $\sqrt{a-}\sqrt{m}$ , operando come fi è infegnato per la divifione delle quantità composte razionali.

Similmente dividendo V30-V10+V18-V6 per

 $\sqrt{5+\sqrt{3}}$ , fi avrà il quoziente  $\sqrt{6-\sqrt{2}}$ .

Ma quando il divisore è un binomio, e non si può sella maniera antecedente ritrovare il quoziente; allora si prenda il binomio contrario del divisore, cioè lo stesso di divisore [183.] con un termine, che abbia il segno cangiato; e per esso binomio contrario si moltiplichino il divisore, ed il dividendo, indi facciasi la divisore.

Sia il radicale dividendo  $\sqrt{24}$ , ed il divifore

 $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ , il quoziente si può esprimere per  $\sqrt{\frac{24}{3}-\sqrt{2}}$ , ma volendo farne l' attuale divisione, si moltiplichino il numeratore  $\sqrt{24}$ , ed il divisore  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$  pel suo contrario  $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ . Moltiplicando  $\sqrt{24}$  per  $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ , il prodotto sarà  $\sqrt{72}+\sqrt{48}$ , cioè (186.) sarà  $6\sqrt{2}+4\sqrt{3}$ , e moltiplicando  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$  per  $\sqrt{3}+\sqrt{2}$  si avrà il prodotto  $3-\sqrt{6}+\sqrt{6}-2=1$ ; e dividendo  $6\sqrt{2}+4\sqrt{3}$  per 1, il suo valore non si cangia, perció dividendo  $\sqrt{24}$  per  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ , il quoziente sarà  $6\sqrt{2}+4\sqrt{3}$ ; ed in sati moltiplicandolo pel divisore  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ , il prodotto  $6\sqrt{6}+12-12-4\sqrt{6}$ , cioè

2/6, o sia /24, restituisce la quantità dividenda, come chiaramente si vede.

# ESTRAZIONE DELLE RADICI DALLE QUANTITA' IRRAZIONALI SEMPLICI.

199. Dalle radicali femplici fi può estrarre qualsivoglia radice moltiplicando l'esponente radicale per l'indice della radice ricercata. Per esempio la radice terza di  $\sqrt{a}$ , moltiplicando l'esponente 2 di  $\sqrt{a}$  pet 3 indice della radice, che si cerca, sarà  $\sqrt{a}$  la radice terza di  $\sqrt{a}$ ; imperciocchè  $\sqrt{a}$  [167.] si esprime per  $\frac{1}{a^2}$ , e la radice terza di  $\frac{1}{a^2}$  farà  $\frac{1}{a^6}$ ; perchè [173.] si debbono dividere gli esponenti per 3, e dividendo  $\frac{1}{2}$  per 3 [137.], il quoziente è  $\frac{1}{6}$ ; ma  $\frac{1}{a^6}$  significa  $\frac{6}{\sqrt{a}}$ ; dunque. ec. Similmente  $\sqrt[4]{m}$ , cieè radice quarta di  $\sqrt[8]{m}$  farà  $\sqrt[8]{m}$ .

Parimente  $\sqrt[4]{3}$ , cioè radice quadrata di  $\sqrt[3]{c}$  fignifica 2: perchè  $\sqrt[4]{64}$  fignifica 8, e  $\sqrt[3]{8}$  fignifica 2, ed il 2 è la radice festa di 64.

137

Ma quando le quantità radicali sono composte, non si può collo stesso metodo estrarre la radice, che si cerca; ed allora si esprime la ricercata radice, scrivendo la data quantità sotto un altro segno radicale, co-

me la radice terza di  $\sqrt{c-\sqrt{m}}$ , fi esprime così

 $\frac{3}{\sqrt{c-\sqrt{m}}}$ , ovvero così  $\sqrt{c-\sqrt{m}}$ , e queste chiamansi radicali universali.

## ESTRARRE LA RADICE QUADRATA DA UN BINOMIO.

198. Da un dato binomio, del quale un termine sia razionale, e l'altro radicale, si potrà estrarre la radice quadrata, se il termine razionale sarà maggiore del termine radicale; e se la disserenza dei due quadrati di essi termini sarà un quadrato, e ciò si ottiene in que sta maniera, ciò si prenda la siuddetta disserenza de' due quadrati, e la radice quadrata di essa si aggiunga primieramente alla quantità razionale; possi a de se si fottragga; quindi si prendano le metà della somma, e del residuo, e le radici quadrate di esse metà saranno i termini della ricercata radice.

Sia dato il binomio 10-2/21, o fia 10-/84 [185, ], del quale fi cerchi la radice quadrata. Faccianii i quadrati 100, ed 84 de' due termini 10, e -/84, e fottraggafi 84 dal 100, e dal refiduo 16 fi estragga la radice quadrata 4, la quale si acciunga al

estragga la radice quadrata 4, la quale si aggiunga al termine commensurabile 10, si avrà la somma 14, indi essa radice 4 si sottragga dallo stesio razionale 10, il residuo sarà 6. Finalmente si prendano le metà 7, e 3 della somma 14, e del residuo 6; e le radici di

esse metà coi segni del binomio dato, cioè  $\sqrt{7-\sqrt{3}}$  formeranno la radice quadrata del binomio dato 10

Nella stessa maniera si troverà, che la radice quadrata di  $a+c-1\sqrt{ac}$  sarà  $\sqrt{a-\sqrt{c}}$ ; poichè dal quadrata di  $a+c-1\sqrt{ac}$  sarà  $\sqrt{a-\sqrt{c}}$ ; poichè dal quadra  $a^2+2ac+c^2$  della parte razionale a+c settratto il quadrato 4ac della radicale  $-2\sqrt{ac}$ , il refiduo  $a^2-2ac$   $+c^2$  è un quadrato perfetto, la cui radice [170.] è a-c, la quale sommata colla razionale a+c ci dà 2a, e so sottratta dalla stessa razionale, il residuo è 2c, e le radici delle metà di 2a, e di 2c, ci danno come sopra

la radice ricercata Va-Vc.

Quando amendue i termini del binomio fono radicali, qualche volta fi può anche eftrame la radice quadrata, e ciò fiegue qualora la radice quadrata della differenza de' due quadrati dei due termini del binomio è comunicante, o fia commensurabile [ 187, ] con alcuno dei termini del binomio proposto da poterla fommare, e fottrarre da esso termine. Come in questo essenzia, la cui radice quadrata \$\frac{1}{2} \text{2} \text{4} \text{2} \text{comunicante con \$\sqrt{96}\$+\$\sqrt{72}\$ la differenza dei quadrati \text{2} \text{96}\$-\$\frac{1}{2} \text{2} \text{4}, la cui radice quadrata \$\sqrt{24}\$ \text{2} \text{2} \text{comunicante con \$\sqrt{96}\$; poich\( \text{2} \) [ 186. ] abbiamo \$\sqrt{24} \text{2} \sqrt{6}\$ \text{3} \text{4} \text{6} \text{5} \text{2} \sqrt{6} \text{6} \text{6}\$, e \$\sqrt{6} \text{2} \sqrt{6} \text{2} \sqrt{6} \text{5} \text{6}\$, le metà delle quali sono \$\sqrt{6}\$, e \$\sqrt{6} \text{7} \text{6} \text{7} \text{6} \text{6}\$, cio\( \text{2} \text{7} \text{7} \text{9} \text{5} \text{7} \text{6}\$ faranno la tadice quadrata de, dato binomio.

# ELEMENTI

## DELLA GEOMETRIA

PIANA, E SOLIDA LIBRO PRIMO.

SCIENZA UNIUERSALE DELLE RAGIONI. E PROPORZIONI DELLE QUANTITA.

### DEFINIZIONE L

a ragione geometrica ( aritm. nn. 94. 96. ) dicefi razionale, quando l'antecedente sta al suo conseguente. come l'unità ad un numero razionale, o come un numero razionale ad un altro numero razionale, Come la ragione 2a: 6a è razionale, perchè l'antecedente 24 sta al suo conseguente 64, come l' uno al tre esfendo il 2a terza parte di 6a.

Medefimamente la ragione 5m: 3m è razionale, perchè l'antecedente sm ha la stessa relazione al suo conseguente 3m, che ha il numero razionale 5 al numero razionale 3.

#### 160 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

Parimente la ragione  $8\sqrt{5}: 2\sqrt{5}$  è razionale, perchè l'antecedente fla al confeguente, come il 4 all'1. Ragione geometrica irrazionale fi chiama quella, che non può esprimersi con numeri razionali. Come la ragione 2:  $\sqrt{6}$  è irrazionale, perchè [ aritm. n. 153. ] la radice del numero 6 non si può esprimere da verun numero razionale, conseguentemente il valore  $\frac{2}{\sqrt{6}}$  di questa ragione non può esprimersi da verun numero razionale.

### DEFINIZIONE II.

La ragione geometrica ( fia formata da termini razionali, o da termini irrazionali ) dicesi ragione di ugualità, o di uguaglianza, quando l'antecedente è uguale al conseguente, cioè quando il suo valore è l'unità;

come la ragione 8:8, 0 m: m, ovvero \( \sigma \); \( \sigma \), ec, Ma quando l'antecedente non è uguale al confeguente, allora fi chiama ragione d'inegualità, 0 d'inegualianza. Come 8:2, 0 3: 12, 0 pure a:c, ec.

### DEFINIZIONE III.

Ragione geometrica di maggiore inegualità si dice quando l'antecedente è maggiore del conseguente; come 8:2,12:3, ec.

Che se l'antecedente è minore del conseguente, allora dicesi ragione di minore inegualità; come 1:8, 4:12. ec.

### DEFINIZIONE IV.

1. La ragione di maggiore inugalità dicesi moltiplice, quando il suo valore [ aritm. 97. ] è un numero in-

tero. Come la ragione 6: 2, il cui valore è 6,

cioè 3.

 Chiamafi ragione fuperparticolare, quando il valore di essa è l'unità con una frazione, che abbia l' unità per numeratore. Come la ragione 6:4, che ha

il valore 
$$\frac{6}{4}$$
, cioè  $1\frac{1}{2}$  [ aritm. 123. ].

3. Si noma ragione fuperparziente, quando ha per valore l'unità, con una frazione ridotta a minimi ten mini, la quale non abbia l'unità per numeratore, ma qualche numero intero. Come la ragione 7:5, il cui

valore è 
$$\frac{7}{5}$$
, cioè  $1\frac{2}{5}$ .

4. Inoltre si dice ragione moltiplice superparticolare quella, il cui valore è un numero intero, con una frazione, che, ridotta a minimi termini, abbia si unità per numeratore; come la ragione 7:3, il valore della

quale è 
$$\frac{7}{3}$$
, cioè  $2\frac{1}{3}$ .

5. Finalmente fi chiama ragione moltiplice superparziente, quando il valore di essa un numero intero, con una frazione, che, ridotta a minima espressione, abbia per numeratore qualche numero intero; come la

ragione 15:4, il cui valore è 
$$\frac{15}{4}$$
, cioè  $3\frac{3}{4}$ .

PARTE L.

#### ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

Altrettante sorta di ragioni di minore dissignalità vi sono; cioè ragione summultiplice, e sussignitari sussificati sussignitari sussignitari sussignitari sussignitari sussificati suspira

ragioni di maggiore difugualità.

Le suddette diverse sorta di ragioni tanto di maggiore, quanto di minore inugualità si suddividono in infinte spezie diverse. Imperciocchè, per esempio, la ragione moltiplice può essere, o dupla, come 10:5, o tripla, come 6:2, o quadrupla, o quintupla, o se sulla, come 6:2, o quadrupla, o quintupla, o se sulla, ecc.

La ragione superparticolare è o sesquialtera, il cui aniccedente contiene una volta e mezzo il conseguente; come la agione 3:2; ovvero è sesquierza, il cui anecedente contiene il conseguente una volta, ed un terzo, come la ragione 4:3; o è sesquiquaria, come

5:4; o sesquiquinta, o sesquisesta, ec.

Similmente la ragione summultiplice è o suddupla, come 5:10; o sutripla, come 2:6; o suquadrupla,

come 3:12; o fuqquintupla, ec.

Parimente la ragione suffuperparticolare è o suffesquiatiera, l'antecedente della quale è contenuto- una volta e mezzo nel confeguerte, come la ragione 2:3; o suffesquiturza, come 3:4; o suffesquiquarta, ec.

### DEFINIZIONE V.

Data una geometrica ragione, se si paragona il confeguente al suo antecedente, sormasi un' altra ragione che si chiama ragione inversa, o reciproca della data; come data la ragione 6:2, la ragione inversa di essa sarà 2:6.

Similmente la ragione m:a è reciproca, o fia inversa della ragione a:m Vicendevolmente la ragione a:m è reciproca della ragione m:a.

COROLLARIO. Perlaqualcofa la ragione reciproca. di una ragione di maggiore difugualità farà una ragione di minore inugualità; e fcambievolmente la ragione inversa di una ragione di minore difugualità farà una ragione di maggiore inugualità. Come della ragione quadrupla 12:3 la reciproca sarà una ragione suquadrupla 3:12. Della ragione suddupla 4:8 farà inversa la ragione dupla 8:4, ec.

### DEFINIZIONE VI.

Ragione composta si dice quella, il cui valore, o nome, è uguale al prodotto dei valori (aritm. 97.) di altre date ragioni.

La ragione 24:3 dicefi composta dalle due ragioni

20:5, e 12:6; perche il valore di essa 24, cioè 8,

è uguale al prodotto del 4 (valore della sagione 20:5) moltiplicato nel 2, valore della ragione 12:6.
Similmente la ragione acm: a chiamafi composta dalle

acm

ragioni bc:b, ed sm:s; perchè il valore di effa  $\frac{acm}{a}$ , cioè cm ( aritm. 68.) uguaglia il prodotto della quan-

tità c [ valore della ragione bc:b] nella quantità m, valore della ragione sm:s.

Parimente la ragione  $abcm : ab \ e$  composta dalle ragioni ac: a,  $e \ bm : b$  effendo  $\frac{abcm}{ab} = \frac{ac}{a} \times \frac{bm}{b}$ , cioè

cm=c×m,

COROLLARIO I. Dunque niuna ragione geometrica considerata in se stessa è composta; ma soltanto com-

posta si chiama, quando si rapporta ad altre ragioni, e si trova, che il suo valore è uguale al prodotto de

valori delle altre date ragioni,

corollario II. Inoltre le ragioni composte da ragioni uguali stranno parimente fra loro uguali ; perciocchè le uguali ragioni hanno i valori uguali (aritm. 99.), e moltuplicando valori uguali per valori uguali, i prodotti (assioni ac: a=bc: b, ed rm: r=sm: s, la ragione acrm: ar [ compossa dalle due acca, ed rm: r ] sarà uguale alla ragione bcsm: bs composta dalle ragioni

bc:b, ed sm:s; ed in fatti abbiamo  $\frac{acrm}{ar} = \frac{bcsm}{bs}$ , cioè = cm.

COROLLARIO III. Perlaqualcosa quella ragione, che avrà per amecedente il prodotto degli antecedenti di altre date ragioni, e per conseguente il prodotto de' conseguenti delle medesime ragioni, sarà composta da esse date ragioni. Come date le ragioni a:b, c:m, r:x, moltiplicando tra di loro gli antecedenti a, c, r, e fra loro i conseguenti b, m, x, s, si formerà la ragione acr: bmx composta dalle date ragioni; poichè [ aritm.

97. ] il valore di effa  $\frac{acr}{bmx}$  è uguale al prodotto dei valori  $\frac{a}{b}$ ,  $\frac{c}{m}$ ,  $\frac{r}{x}$  delle altre ragioni; effendochè

(aritm. 133.) egli è 
$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{m} \times \frac{r}{x} = \frac{acr}{bmx}$$
.

COROLLARIO IV. Ma fe date due ragioni, fi moltiplica l'antecedente della prima nel confeguente della feconda, ed il prodotto fi mette per antecedente di ana terza ragione, indi il prodotto del confeguente della prima nell' antecedente della feconda ragione fi mette per confeguente della tezza; allora la terza ragione dice fi compossa dalla prima ragione direttamente, e reciprocamente dalla seconda. Sieno date le ragioni a: b, e e: m, moltiplicando a in m, e b in e, fi forma la ragione an: be composta dalla ragione a: b diretta, e dalla ragione m: e inversa della ra-

gione a:m [ def. 5. ]; imperciocchè il valore  $\frac{am}{bc}$  [ aritm. 133. ] è uguale al prodotto, che fi forma moltiplicando  $\frac{a}{b}$  [ valore della ragione a:b ] per  $\frac{m}{c}$  valore della ragione m:c.

## DEFINIZIONE 'VII.

Quando il valore di una ragione è quadrato del valore di un' altra ragione, allora quella ragione fi chiama duplicata, o quadrata dell' altra dota ragione.

Se il valore della prima è cubo, o terza potestà del valore dell' altra, allora la prima dicesi ragione tripli-

cata, o cubica dell' altra ragione.

Se il valore della prima è quadrato—quadrato, o quarta potestà, del valore dell'altra ragione, allora fi noma ragione quadruplicata, o quadrato—quadrata dell'altra.

Se è la quinta potestà si chiama ragione quintupli-

cata; e così continuando.

Perlaqualcosa la ragione ac²: a è duplicata, o diciamo quadrata, della ragione be: b perchè il suo valore c² è quadrato del valore e dell'altra. Similmente la ragione 18:2 è quadrata della ragio-

ne 30:10, perchè il valore  $\frac{18}{2}$ , cioè 9 è quadrato del valore  $\frac{30}{2}$ =3.

10

La ragione  $cm^3$ : c è cubica; o fia triplicata della ragione am:a, perchè il fuo valore  $m^3$  è cubo del valore m dell'altra ragione.

Parimente la ragione 24:3 è triplicata, o cubica del-

la ragione 30:15, perchè il valore  $\frac{24}{3}$ , cioè 8, è cubo del valore  $\frac{30}{3}$ , che è 2.

cubo del valore 30, che è 2.

COROLLARIO. Dunque una ragione composta da due ragioni uguali sarà duplicata, o sia quadrata di ciascuna di esse sieno le due ragioni uguali  $am: a, e \in m: c, e$  con esse (con esse con esse (con esse con esse (con esse con esse con esse (con esse con esse (con esse con esse con

fa ragione acm<sup>2</sup>: ac è quadrata di ciascuna di esse.

Medesimamente la ragione composta da tre ragioni
uguali è triplicata, o sia cubica di ciascuna delle date
ragioni uguali.

Se una ragione è composta da quattro ragioni uguali, sarà quadruplicata di ciascuna di esse; se da cinque,

farà quintuplicata ec.

COROLLARIO II. Inoltre se data qualsivoglia ragione a:c, si quadrano i suoi termini, si forma una ragione a<sup>2</sup>:c<sup>2</sup> duplicata, o quadrata della ragione a:c, essendochè il valore  $\frac{a^2}{c^2}$  (aritm. 142.) è quadrato del valore  $\frac{a}{c}$ .

Ma se si faranno i cubi de' termini a, c, allora si avrà la ragione  $a^3 \cdot c^3$  cubica, o sia triplicata della ragione  $a \cdot c$ ; perchè [aritm. 143.] il valore  $\frac{a^3}{c^3}$  è cubo del valore  $\frac{a}{c}$ ; e così discorrendo delle altre potestà.

corollario. III. Finalmente dalle cose sopradette facilmente si può raccogliere, che quella ragione, il cui valore è radice quadrata del valore di un' altra data ragione, si dee chiamare ragione suddupli atu, o suquadrata dell'altra. Come la ragione bm: b è suqquadrata della ragione am²: a, perchè il sino valore m, è radice quadrata del valore m² dell' altra ragione.

Similmente la ragione 30: 10 è sudduplicata della ra-

gione 18:2, perchè  $\frac{30}{10}$ , cioè il 3, è radice quadrata del valore  $\frac{18}{2}$ , che è 9.

Quella ragione, il cui valore è radice cubica del valore di un' altra ragione, fi dice fuccubica, o fiuriplicata dell'altra.

Se il fuo valore è radice quarta, fi dica fuqquadruplicata, e così profeguendo.

ANNOTAZIONE. Attentamente si offervi, che la ragione dupla (def. 4.) è diversa dalla ragione duplicata, la tripla dalla triplicata, la fuddupla dalla sudduplicata, ec. perchè

la ragione dicesi dupla in se stessa, ed assolutamente, quando l'antecedente è doppio del suo conseguente. Ma una ragione non mai dicesi duplicata, se non quando fi riferisce ad un'altra, e che il suo valore è il quadrato del valore dell'altra ragione. Lo stesso delle altre ragioni moltiplici, e moltiplicate.

## DEFINIZIONE VIII.

Proporzione geometrica, o proporzionalità, o analogia fi chiama il confronto, o paragone di due geometriche tagioni uguali. Così paragonando fra loro le due uguali ragioni 12:4, e 15:5, fi forma la proporzione; così il 12 fla al 4, come il 15 al 5, vale a dire, l'antecedente 12 ha la stessa relazione al suo conseguente 4, che ha l'antecedente 15 al suo conseguente 5.

Similmente le due ragioni am: a, e cm: c [aritm. 99.] uguali fra loro, formano la proporzione am all' a come cm al c, cioè am ha lo ftesso rapporto all' a, che ha il

cm al c.

Perlaqualcosa quattro termini si dicono geometricamente proporzionali, quando il primo ha lo stesso rapporto

al fecondo, che ha il terzo al quarto.

La proporzione di quattro termini fi scrive in questa maniera 12:4:15:5, o pure 12:4=15:5, e fi legge dodici al quattro, come quindici al cinque, ovvero dodici al quattrò uguale quindici al cinque; e così delle altre.

Il primo, e l'ultimo termine della proporzione fi chiamano termini estremi; il secondo, e terzo diconsi ter-

mini medii della steffa proporzione.

Inoltre il primo termine dicesi primo antecedente, ed il terzo si noma secondo antecedente. Il secondo termine chiamasi primo conseguente, ed il quarto si dice se-

condo confeguente della proporzione; che però il primo, e terzo termine diconfi termini omologi offia dello stesso nome, perche sono amendue antecedenti. Similmente il secondo, e quarto chiamansi termini omologi, perchè amendue confeguenti.

Come data la proporzione a:b::c:m, gli estremi sono a, ed m, i termini medi sono b, c. Gli antecedenti sono a primo, e c secondo, e d i conseguenti sono b primo, ed m secondo, e conseguentemente a, e c tra di loro sono termini omologi come anche fra loro lo sono b, ed m.

### DEFINIZIONE IX.

La geometrica proporzione si divide in continua, e discreta. La proporzione geometrica continua è quella, in cui il primo conseguente è uguale al secondo ante cedente, nella quale cioè il secondo termine è uguale al terzo, e si può esprimere con tre soli termini, e viene indicata con questo segno ;; che si mette avanti alla proporzione. Verbigrazia la proporzione 24:12::12:6 è continua, e si scrive in questo mode ; 24:12:6, e si legge; proporzione continua ventiquattro al dodici al sei; cioè a dire il ventiquattro al dodici ha la medesima ragione, che ha lo stesso discontinua sentiquattro al dodici ha la medesima ragione, che ha lo stesso discontinua sentiquattro al sei :

Parimente la proporzione a:b::b:c scrivesi così; :: a:b:c, e leggesi; proporzione continua a al b al c.

Perlaqualcosa nella proporzione continua il secondo termine, che chiamasi ancora termine medio, o di mezzo, è conseguente del primo, ed antecedente del terzo termine, i quali diconsi termini esfremi della medesima proporzione.

La proporzione geometrica discreta, o discontinua, o disgiunta è quella, che non ha il secondo termine uguale

### DEFINIZIONE X.

Progreffione geometrica fi chiama una ferie di termini crefcenti, o decrefcenti fecondo la medefima ragione; ovvero è una proporzione continua composta da più di tre termini.

La ferie :: 1:2:4:8:16:32:64:128:256. ec. è una progressione geometrica crescente.

è una progressione geometrica decrescente, ed amendue fi possono continuare all' infinito, come chiaramente fi vede.

Similmente la ferie :: a: ac: ac<sup>2</sup>: ac<sup>3</sup>: ac<sup>4</sup>: ac<sup>5</sup>: ac<sup>6</sup> è una progressione geometrica; siccome ancora la ferie

geometrica, e di esse la prima sarà crescente, e la seconda decrescente, quando c è un intero; ma al contrario quando c sosse una frazione, allora la prima sarebbe decrescente e la seconda crescente.

# DEFINIZIONE XI.

Denominatore della ragione geometrica è il quoziente, che ritrovasi dividendo il termine maggiore pel minore della data ragione. Così della ragione a: ac il denominatore è  $\frac{ac}{a}$ , cioè c; ed il denominatore della

ragione  $am^5$ :  $am^4 \stackrel{.}{e} \frac{am^5}{am^4}$ , cioè m. Similmente della

ragione 3: 12 il denominatore fi è  $\frac{12}{3}$ , cioè 4; e quello della ragione 15:5 è  $\frac{15}{5}$ =3.

Perlaqualcosa nella ragione di maggiore disugualità il denominatore della ragione, ed il valore di essa sono la stessa cosa; ma nella ragione di minore inugualità il denominatore di essa uguaglia il valore della ragione inversa della data.

COROLLARIO I. Sarà dunque facil cofa il ritrovare i termini fuccessivi di una progressione geometrica crefeente, quando sono dati il paimo termine a, ed il denominatore e della ragione; poichè moltiplicando il primo a nel denominatore e, sarà ae il secondo termine, il quale moltiplicato pel denominatore e produce il terzo termine ac², e moltiplicando il terzo ac² pel denominatore e, sia avrà il quarto ac³, e così continuando si troveranno gli altri termini successivamente, ed avrassi la progressione

: a: ac: ac2: ac3: ac4: ac5, ec.

Ma per ritrovare i termini successivi di una progresfione decrescente, quando il denominatore della ragione sia m, ed il primo termine sia am<sup>2</sup>; allora si divida il primo termine am<sup>2</sup> pel denominatore m, il quoziente am sa172 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

rà secondo termine, il quale diviso pel denominatore m dà per quoziente il terzo termine a; e dividendo

il terzo a per m, ci dà il quarto  $\frac{a}{m}$ , e così profeguendo si troveranno gli altri termini, e si avrà la progressione decrescente  $\frac{a}{m}a^{2}$ :  $am:a:\frac{a}{m}:\frac{a}{m}:\frac{a}{m}:\frac{a}{m}:\frac{a}{m}$ , ec.

COROLLARIO. II. Quindi, dati il denonominatore della ragione, ed il primo termine di una progreffione geometrica, facilmente fi puó trovare qualunque termine della medefima progreffione; baffa elevare il denominatore della ragione alla potestà, che viene indicata dal numero, del termine ricercato, diminuito dell'unità, e pocicia, se la progreffione è crescente, moltiplicare il primo termine per essa potenta, e si avrà il ricercato termine: per esempio a trovare il quinto

termine della progreffione  $\frac{1}{2}$   $a:a:a:a^2$ , ec. Si innalzi il denominatore e alla quarta potețtă, che fară  $e^4$ , e fi moltiplichi pel primo termine a, e fară  $ae^4$  il quinto termine ricercato.

Se fi defidera il decimo termine, fi innalzi il denominatore e alla nona potestà  $e^9$ , e moltiplicato il  $e^9$ per a, farà  $ae^9$  il ricercato decimo termine.

Ma quando la progreffione è decrefcente, allora per la ritrovata potefià del denominatore fi divida il primo termine, ed il quoziente farà il termine ricercato della progreffione. Così per ritrovare l'ottavo termine della

progressione decrescente  $\frac{1}{16}ac^3 : ac^2 : ac : a : \frac{a}{c} : \frac{a}{c^2}$ , ec.

s' innalzi il denominatore c alla fettima potestà  $c^7$ , e per essa si divida il primo termine  $ac^3$ , ed il quo-

ziente  $\frac{ac^3}{c^7}$ , cioè  $\frac{a}{c^4}$  (aritm. 126.) farà l'ottavo ter-

mine della fudddetta progressione.

Similmente volendo trovare il fettimo termine di una progressione decrescente, la quale abbia 81 per primo termine, ed il denominatore della ragione sia 3; si innalzi il 3 alla sesta potestà, la quale [antm. 144.] sarà 729, e per questa potestà si divida il primo ter-

mine 81, ed il quoziente  $\frac{81}{7^{29}}$ , cioè  $\frac{1}{9}$  (aritm. 126.)

farà il fettimo termine della progressione

 $\frac{1}{2}$  81:27:9:3:1: $\frac{1}{3}$ : $\frac{1}{9}$ , come occularmente fivede.

Nella stessa guisa si può trovare qualsivoglia altro termine di una progressione, senza che saccia d'uopo ritrovare i termini apposti tra esso termine, ed il primo.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA.

ati quattro termini proporzionali, il prodotto degli estremi sarà sempre uguale al prodotto de' medii. Sieno dati quattro termini proporzionali a:b::c:m; dico, che il prodotto am degli estremi a, ed m, sarà uguale al prodotto be de' medii b, c.

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè d' ipotesi abbiamo a:b::c:m, ossia (des. 8.) a:b=c:m; ma (aritm. 100.)

174 ELEMENTĮ DELLA GEOMETRIA
le ragioni uguali formano frazioni uguali; perciò farà  $\frac{a}{b} = \frac{c}{m}; e moltiplicando queste uguali quantità <math>\frac{a}{b}, \frac{c}{m}$ per b = [ prodotto de' termini conseguenti, ossia de' termini b, ed m] i prodotti [ aritm. 134. ] faranno  $\frac{abm}{b}$ , e  $\frac{bcm}{m}$ , uguali fra loro [ aff. 4. ], cioè farà

 $\frac{abm}{b} = \frac{bcm}{m}$ , vale a dire am = bc ( aritm. 68.); perchè

dividendo abm per b, il quoziente è am, e dividendo bcm per m fi ha il quoziente bc.

Dunque ogni qual volta faranno dati quattro termini proporzionali, fieno numeri , fieno linee, o quantità di qualfivoglia altro genere, fempre farà il prodotto de<sup>2,2</sup> medii uguale a quello degli eftremi. Il che fi dovea dimoftrare.

Questa proposizione contiene la prima parte della proposizione 16 del libro 6; e la prima parte della proposizione 19 del libro 7 di Euclide più generalmente dimostrate.

COROLLARIO. Se la proporzione data farà continua, come ∷a:b:c, cioè (def. 9.) a:b::b:c, allora, per l'antecedente dimosfrazione<sup>8</sup>, sarà ac=b<sup>2</sup>, cioè il prodotto degli estremi uguale al quadrato del termine medio; ciò, che da Euclide si dimostra nella prima parte della propos. 17. del lib. 6. per le linee; e nella prima parte della propos. 20. del lib. 7. per li numeri.

## PROPOSIZIONE II.

#### TEOREMA.

Se quattro termini faranno talmente paragonati fra loro, che il prodotto del primo nel quatto fia uguale al prodotto del fecondo nel terzo, quei quattro termini faranno proporzionali.

Sieno dati i quattro termini a, c, m, s, e di tale condizione, che il rettangolo (aritm. 150.), offia prodotto as degli effremi fia uguale al prodotto am de' medii; dico, che i fuddetti quattro termini faranno proporzionali; vale a dire fe farà as=cm, avraffi a::::m:

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi abbiamo as=cm, e dividendo le uguali quantità as, cm per la medesima grandezza cs ( la quale è il prodotto del secondo ter-

mine c nel quarto s) i quozienti  $\frac{ds}{cs}$ , e  $\frac{cm}{cs}$ , cioè [ aritm. 126.]  $\frac{d}{c}$ , ed  $\frac{m}{s}$  faranno fra loro uguali (aff. 5.); farà cioè  $\frac{d}{c} = \frac{m}{s}$ ; ma [ artim. 100.] le

frazioni uguali formano ragioni uguali; farà dunque a:c=m:s, o fia a:c::m:s.

Dunque dati quattro termini di qualunque genere, se il prodotto de' medii sarà uguale al prodotto degli estremi, essi quattro termini saranno sempre proporzionali.

Questa proposizione è conversa dell' antecedente, perchè suppone dato ciò, che nell'altra si è dimostrato; e dimostra ciò, che nell'altra era dato; e contiene la feconda parte della propos. 16 del lib. 6, e la feconda parte della propos. 19 del lib. 7 d'Euclide.

COROLLÀRIO I. Da quella propofizione dimostrata ne viene in conseguenza, che due prodotti uguali, o vogliamo dire qualivoglia equazione (aritm. 102.) si può sciogliere in quattro termini proporzionali, purchè il primo, ed il quarto termine si prendano nella medefina parte dell' equazione (sieno cioè i moltiplicatori di uno degli uguali prodotti), ed il secondo, e terzo termine si prendano dall'altra parte dell' equazione, cioè sieno i moltiplicatori dell' altro eguale prodotto; e quelta operazione chiamassi dissolvere, disciogliere, o sciore l'equazione.

Sieno due prodotti uguali ab, cm, cioè sia data l'equazioae ab=cm, disolvendo si avrà la proporzione a::::mb, ovvero a:::::b, o pure b::::m:a, ovveramente b:::::c:a, o c::b::a:m, o pure c::a::b::m, o sarà m::a::b:c, ovvero m::b::a:c, perchè i quattro termini sempre si trovano talmente disposti, che il prodotto degli estremi è uguale al pro-

dotto de' medii, effendo d' ipotesi ab=cm.

Similmente data l' equazione numerica 12X4=14X2, diffolvendo farà 12:14:12:4, oppure 12:2:124:4, ovvero 4:24:12:12, o farà 4:2::24:12, ovveramente 14:12::4:2, ec. Come evidentemente fi vede.

COROLLARIO II. Ma se fosse data l'equazione e=am, vale a dire [ aritm. 24. ] 1c=am, allora dissolvand si avrà a:c::::m, oppure 1:a::m:c, ec. E da quess' ultima proporzione rimane dimostrato, che in ogni moltiplicazione l' unità si ad uno de' moltiplicatori a, come l' altro moltiplicatore m sta al prodotto c; poichè in quessa ipotesi la quantità e significa il podotto di a in m.

COROLLARIO III. Se farà data l'equazione am=c2. dissolvendo ne nascerà la proporzione a:c::c:m, o fia : a: c: m [ def. 9. ], e qui rimane dimostrato, che se tre termini, a, c, m saranno di tal condizione. ché il prodotto, o rettangolo am del primo nel terzo fia uguale al quadrato c2 del fecondo, cioè del termine medio, allora quei tre termini faranno fra loro in proporzione continua. In questo corollario contengonsi la seconda parte della propos. 17. del lib. 6, e la seconda parte della propos. 20. del 7. lib. d'Euclide.

COROLLARIO IV. Moltiplicando l' equazione am=c2 per a (aff. 4.) si avrà a2m=ac2, e difsolvendo sarà  $a:m::a^2:c^2$ ; ma moltiplicandola per m farà  $am^2=c^2m$ . e dissolvendo si avrà a:m::c2:m2. E questo dimostra, che dati tre termini in proporzione continua :: a:c:m, il primo ffarà al terzo, come il quadrato del primo al quadrato del fecondo, ovvero come il quadrato del fecondo al quadrato del terzo; vale a dire il primo al terzo ha ragione duplicata di quella, che ha il primo al fecondo, o il fecondo al terzo. Sia : 3:6:12, farà 3:12::9:36, oppure

3:12::36:144, come chiaro appare.

COROLLARIO. v. Se farà a=b, e le uguali quantità a; e b si moltiplicheranno per una terza c [ ass. 4. ] si avrà ac=bc, e dissolvendo sarà a:c::b:c, ovvero c: a::c: b. Dunque le quantità uguali hanno la medefima ragione ad una terza, e scambievolmente una terza grandezza ha lo stesso rapporto alle quantità uguali.

E' la propos. 7. del lib. 5. d'Euclide.

### PROPOSIZIONE III.

### TEOREMA.

Dati quattro termini proporzionali, in primo luogo faranno ancora proporzionali il fecondo al primo, come il quatto al terzo; e quest' argomentazione dicesti invertire la ragione: in secondo luogo faranno parimente proporzionali il primo al terzo, come il fecondo luquatto; e questo modo di argomentare chiamasi alternare, o permutare la ragione.

Sieno i quattro termini proporzionali a:b::c:m,

1. invertendo farà b: a :: m : c.

2. alternando, o permutando si avrà a:c::b:m.

DIMOSTRAZIONE. Imperciocche d' ipotesi abbiamo a: b::c:m, dunque [propos. 1.] sarà am=bc, e dissolvendo [cor. 1. propos. antec.] si avrà b:a::m:c, medessimamente sarà a::::b:m.

Che però dati quattro termini proporzionali, invertendogli, o alternandogli fempre rimarranno proporzionali. Il che, ec.

zionali. Il che, ec.

La prima parte di questa proposizione contiene il corollario della propos. 4. del lib. 5. ; e la seconda è la proposizione 16. dello stesso lib. 5, e di insieme la propos. 13. del lib. 7 d'Euclide.

Sia 24:8::12:4, invertendo fara 8:24::4:12,

ed alternando fi avrà 24:12::8:4.

ANNOTAZIONE. I quattro termini proporzionali :a:b::c:m invertendogli danno ancora la proporzione m:c::b:a, effendo la stessa cosa il dire b:a=m:c, o pure m:c=b:a. Inoltre alternando la proporzione

dogli farà m: b:: c: a; cioè il quarto al fecondo, co-

me il terzo termine al primo.

Sicche avendo 24:8:: 12:4, invertendogli farà ancora 4:12::8:24; ed alternandogli inverfamente fi avrà 4:8:12:24.

COROLLARIO I. Quindi dati quattro termini proporzionali a:c:: m:r, fe farà a=m, avremo ancora c=r; ma se sarà a>m si avrà eziandio c>r; e, finalmente se si troverà a m, si avrà parimente c r; perchè alternando la data proporzione abbiamo a: m::c:r, o pure r:c::m:a.

E' la propos. 14. del lib. 5. d' Euclide.

COROLLARIO II. Perlaqualcosa se avrassi a: m::c:m, o pure m:a::m:c, perchè egli è m=m, farà eziandio a=c. Dunque le quantità, le quali hanno la medefima ragione ad una terza fono uguali fra loro. Similmente uguali fra loro fono quelle quantità alle quali una terza grandezza ha la medefima ragione.

E' la propos. 9. del lib. 5. d' Euclide.

# PROPOSIZIONE IV.

### TEOREMA.

vendo quattro termini proporzionali, la fomma del primo col fecondo avrà la medefima ragione al fecondo, che ha la fomma del terzo col quarto allo stesso quarto termine. Questa maniera d' argomentare si dice comporre la ragione.

Sia la proporzione a:b::c:m, componendo farà

a+b:b::c+m:m.

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè d' ipotefi abbianio a:b::c:m, perciò [ propos. 1. ] avremo l' equazione am=bc, ed a ciascuna parte dell' equazione aggiugnendovi bm [ prodotto de' due conseguenti ] si for180 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

merà [ aff. 2. ] l' equazione am+bm=bc+bm, offia
a+bxm=c+mxb [ aritm. 61. ], e diffolvendo [ cor.
1. propof. 2. ] fi avrà la proporzione a+b:b;;c+m;m,
Il che ec.

E' la propos. 18. del lib. 5. d' Euclide,

Sia 15:5::6:2, componendó farà 15+5:5::6+2:2, cioè 20:5::8:2, come chiaramente si vede,

COROLLARIO 1. Se all' equazione am=be si aggiugnerà ac [ prodotto dei due antecedenti della data proporzione a:b::c:m], allora [ass.] si avrà quest' altra equaz ong ac+am=ac+be, cioè

c+mxa=a+bxc ( aritm. 61. ), e diffolvendo nafcera la proporzione a+b:a::c+m:c; vale a dire la fomma del primo col fecondo fta al primo termine, come la fomma del rerzo col quarto fta al terzo.

Effendo 15:5::6:2, per composizione di ragione sarà ancora 15+5:15;:6+2:6, cioè 20:15 ::8:6.

corollario. II. Inoltre alternando [feconda parte della propof. 3, ] la data proporzione a:b::c:m, fi vvrà a:c::b:m, e componendo [dimoftrazione antec.] farà a+e:c::b+m:m, oppure (per l'antecedente con.) fi avrà a+e:a::b+m:b, vale a dire componendo, flarà la fomma degli antecedenti ad uno di effi, come la fomma de' termini confeguenti al corrispondente confeguente confeguente confeguente.

Avendo 15?5::6:2, componendo gli antecedenti e confeguenti farà 15+6:6::5+2:2, cioè

21:6::7:2, e farà ancora 15+6:15::5+2:5, cioè 21:15::7:5.

### PROPOSIZIONE V.

#### TEOREMA.

In ogni proporzione geometrica la differenza tra il primo, e secondo termine sta allo stesso secondo, come la differenza tra 'l terzo, e quarto al medessimo quarto termine. Questa sorta d'argomentazione dicessi divider la ragione.

Sia la proporzione a:b::c:m, dividendo farà

a-b:b::c-m:m.

DIMOSTRAZIONE. Dalla data proporzione a:b::c:m [propof. 1.] ne nasce l' equazione am=bc, e da amendue le parti di essa fottraendo la stessa quantità bm, [ass.] rimarrà l' equazione am-bm=bc-bm, stoè a-bx=c-mxb [aritm. 61.], e dissolvendo (cor. 1. propos. 2.) si avrà a-b:b::c-m:m. La qual cosa si dovea dimostrare.

E' la propos. 17. del lib. 5. d' Euclide.

Sia 18: 3::12:2, dividendo farà 18-3:3::12-2:2, cioè 15:3:: 10:2.

COROLLARIO I. Se ambedue le parti dell' antecedente equazione am=bc si fottrarranno da ac (prodotodto degli antecedenti della data proporzione a:b::c:m) allora [ass. 3.] resterà ac-am=ac-bc, cioè c-m×a=a-b×c, e dissolvendo sarà a:a-b::c:c-m, vale a dire il primo termine della data proporzione si alla disseraza tra 'l primo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l primo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il terzo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l rimo, e secondo, come il rezo alla disseraza tra 'l r

Essendo a: a-b::c:c-m, invertendo sarà a-b:a::c-m:c, cioè nella data proporzione a:b::c:m la differenza dei due primi termini sta al primo, come la disferenza dei due terzo, e quarto sta al terzo.

Se farà 18:6::12:4, convertendo si avrà 18:18
-6::12:12-4, cioè 18:12::12:8, e sarà eziandio
18-6:18::12-4:12 o sia 12:18::8:12.

COROLLARIO II. Inoltre alternando la data proporzione a:b::c:m, fi avrà a:c::b:m, e dividendo farà a-c:::b:m-:m, cioè la differenza tra i due antecedenti fià al fecondo antecedente, come la differenza de due confeguenti al fecondo confeguente.

Ma convertendo la proporzione a:c::b:m ( corol. antec. ) farà a:a-c::b:b-m, ed invertendo farà ancora a-c:a::b-m:b, cioè la differenza degli antecedenti al primo antecedente ha la flessa ragione, che la differenza de' conseguenti al primo conseguente.

Sia 18:6::12:4, farà eziandio 18-12:12::6-4:4, cioè 6:12::2:4; ed inoltre farà 18-12:18::6

-4:6, cioè 6:18::2:6, ec.

COROLLARIO III. Dati quattro termini proporzionali a:b::::m componendogi [propof. 4.] abbiamo a+b:b:::c+m:m, e dividendogii (dimoftr. antec.) fi ha a-b:b::c-m:m; perció (parte seconda propof. 3.) alternando queste due proporzioni fi avrà a+b::+m::b:m, e da a-b::c-m::b:m; diwque (ass. 1.) farà a+b::c+m::a-b::-m, ed alternando fi avrà a+b::a-b::r:-m; cioè la somma de' due termini della prima ragione sta alla loro differenza, come la somma dei due termini della seconda ragione sta la differenza dei medelini termini. Questa argomentazione si chiama mischiare la ragione.

Inoltre effendofi (cor. 2. propof. 4.) dimostrato effere a+c:a::b+m:b, ed (cor. antec.) a-c:a

:: b-m: b, mifchiando farà a-\:c:a-c::b+m:b-m; vuolfi dire la fomma degli antecedenti fta alla loro differenza, come la fomma de' confeguenti alla differenza di effi

Se abbiamo 18:6::12:4, mitchiando farà 18+6:18-6::12+4:12-4, cioè 24:12::16:8; farà inoltre 18+12:18-12::6+4:6-4, cioè 30:6::10:2.

### PROPOSIZIONE VI.

### TEOREMA.

Dati quattro termini proporzionali, farà il primo al quarto, come il quadrato del primo al prodotto de, medii; o come il prodotto de' medii al quadrato del quarto. Il prodotto poi de' termini medii farà medio proporzionale tra il quadrato del primo, ed il quadrato del quarto termine.

Sia la proporzione a:b::c:m, farà  $a:m::a^2:bc$ , ed  $a:m::bc:m^2$ ; di più farà  $a:a^2:bc:m^2$ .

DIMOSTRAZIONE. Dalla proporzione a:b::c:m. [ propof. 1. ] ne nasce l'equazione bc=am, la quale moltiplicata per a (aff. 4) ci dà  $abc=a^2m$ , e dissolvendo si avrà  $a:m::a^2:bc$ .

Ma moltiplicando per m la equazione am=bc [ aff.
4. ] avraffi am²=ocm, e diffolyendo farà
a:m::bc:m².

Inoltre effendosi dimostrato essere  $a:m::a^2:bc$ , ed  $a:m::bc:m^2$  perciò (ass. 1.) sarà eziandio

184 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

 $a^2:bc::bc:m^2$ , cioè::: $a^2:bc:m^2$ . Il che fi dovea dimostrare.

Sia 8:2::12:3, farà 8:3::64:24; ed 8:3::24:9; ed inoltre ::64:24:9.

### PROPOSIZIONE VII.

#### TEOREMA.

Date due, o più proporzioni geometriche di tal condizione, che i confeguenti della prima fieno anche antecedenti della feconda, ed i confeguenti della feconda fieno parimente antecedenti della terza, e così profeguendo, fe faranno più proporzioni; io dico, che il primo antecedente della prima flarà al primo confeguente dell' ultima proporzione, come il fecondo antecedente della prima al fecondo confeguente dell' ultima proporzione, come il fecondo antecedente della prima al fecondo confeguente dell' ultima proporzione; e queflo fi chiama argomentare per l' ugualtità ordinata, o fia ordinando.

Sieno date le geometriche proporzioni a:b::e:r, b:::r:s, e e:m:::s:t, nelle quali i confeguenti b ed r della prima fono anche antecedenti della feconda, ed i confeguenti e ed s della fevonda fono ancora antecedenti della terza proporzione, dico, che or-

dinando farà a:m::e:t.

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè, d'ipotefi, abbiamo a:b::e:r, b::e::ris, c:m::s:t, ed alternandole tutte tre (feconda parte propofi 3:) avremo
a:e::b:r, b::::e:s, e:s::m:t, danque (aff. 1)
farà a:e::m:t, ed alternando fi avrà a:m::e:t,
cioè il primo termine della prima proporzione al fecondo dell' ultima, come il terzo termine della prima
al'quarto dell' ultima proporzione. Il che ec.

Contiene le propos. 20, e 22 del lib. 5; e la 14 del 7. lib. d' Euclide.

Sieno 12:15::4:5, 15:6::5:2, 6:21::2:7, 21:3::7:1, 3:27::1:9, ordinando farà 12:27::4:9, come occularmente fi vede.

# PROPOSIZIONE VIII.

#### TEOREMA.

Se due, o più geometriche proporzioni faranno talmente tra di loro paragonate, che i termini medii della prima fieno ancora termini eftremi della feconda, ed i termini medii della feffa feconda proporzione fieno anche termini eftremi della terza, e così continuando; dico, che ftarà il primo termine della prima proporzione al fecondo dell' ultima, come il terzo della fteffa ultima proporzione al quarto della prima. E quefto dicefi argomentare per l'ugualità perturbata, o perturbando.

Sieno le proporzioni a:b::s::, b:c::m:s, c:r::x:m colla fuddetta condizione, che i termini b; s medii della prima fono anche effremi della feconda, ed i termini medii c, m della feconda fono ancora gli eftremi della terza; dico, che perturbando far tà a:r::x:t.

DIMOSTRAZIONE. Dalle date proporzioni a: b::s:e, b:c::m:s, c:::x:m, moltiplicando i medii, e gli eftremi [propof. 1.] fi formano le equazioni at=bs, bs=cm, cm=rx; laonde [aff. 1.] farà at=rx, e diffolvendo fi avrà a:r::x:t. ll che fi dovea dimoftrare.

Contiene le propos. 21. e 23. del lib. 5, e la 22 del lib. 7 d' Euclide.

186 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA Sieno le proporzioni 3:6::12:24, 6:18::4:12, 18:9::8:4, 9:36::2:8, perturbando farà 3:36::2:24.

### PROPOSIZIONE IX.

### TEOREMA.

Se faranno più quantità proporzionali, o fia più ragioni uguali, allora raccoglicndo flarà la fomma di tutti gli antecedenti alla fomma di tutti i confeguenti, come qualifovoglia antecedente al fiuo confeguente.

Sieno le quantità proporzionali, o fia le ragioni uguali a:b::c:m::s:t, raccogliendo farà a+c+s:b+m+t::a:b, ovvero::c:m, ec.

DIMOSTRAZIONE. Perchè d' ipotesi abbiamo a:b::c:m, perció componendo (cor.2. propos. 4.) farà a+c:b+m:c::b+m:m, ed alternando ne nasce a+c:b+m::c:m; ma per ipotesi abbiamo c::m::s:t; dunque [ass. 1] sarà a+c+b-m::s:t, e componendo si avrà a+c+s:s::b+m+t:t, e permutando sarà a+c+s:b+m+t::s:t, ma per l'ipotesi sta s:t::c:m:a:b, adunque [ass. 1] sarà ancora a+c+s:b+m+t::a:b, o::c:m, ec. Se dunque saranno più grandezze proporzionali, ec. Il che, ec.

E' la propos. 12 del lib. 5, e la 12 del lib. 7 d'

Euclide.

Sieno 20:5::4:1::12:3::8:2, raccogliendo fi avrà la proporzione 20+4+12+8:5+1+3+2::4:1, cioè 44:11::4:1, 0::20:5, ec.

### PROPOSIZIONE X.

#### PROBLEMA.

Dati tre termini, trovare il quarto proporzionale Sieno dati i re termini a, c, m, e fi debba trovarne un quarto, al quale il terzo m abbia lo flessifo rapporto, che ha il primo a al secondo c.

RISOLUZIONE. Si moltiplichi il fecondo c pel terzo m, ed il prodotto cm fi divida pel primo a; il quo-

ziente  $\frac{cm}{a}$  [ aritm. 69. ] farà il quarto ricercato ter-

mine proporzionale.

DIMOSTRAZIONE. Il quarto incognito termine si chiami x (aritm. 21.), ed allora si avrà la proporzione «:c::m:x, percio [ propos. 1. ] sarà ax=em, edividendo questi equazione per a (ass. 5.) rimarrà

 $x = \frac{cm}{a}$ . Dunque il ricercato quarto termine proporzio-

nale, che fi era chiamato x, è uguale al quoziente, che nace dividendo pel primo termine a il prodotto cm del fecondo nel terzo. La qual cosa si dovea fare, e dimostrare.

Sia a=3, c=12, ed m=7, e farà  $x=\frac{12\times7}{3}=\frac{84}{3}$ ,

cioè x=28; ed infatti egli è 3:12::7: 28.

ANNOTAZIONE. In questo problema si è dimostrata
la principale delle quattro regole dell' aritmetica, la
quale si chiama regola delle proporzioni, anzi per la
tua eccellenza, ed utilità grandissima dices regola aurea
delle proporzioni; e volgarmente chiamassi regola del tris,

perche dati tre termini, per mezzo di questa regola fi trova l'incognito quarto termine proporzionale.

Le altre tre regole aritmetiche, cioè la regola delle compagnie, o delle focietà i la regola di falla pofizione, o del falfo, e la regola di allegazione molto dipendono da quefla regola delle proporzioni, come si può offervare negli Autori, che trattano ex professo dell'aritmetica.

Ma per rifolvere le quiftioni aritmetiche con quefta regola si dee attentamente avvertire, che due dei tre dati termini sono sempre dello stesso genere tra di loro, e l'altro che rimane è del medesimo genere col quarto ricercato; ed essi tre termini si deono disporre in maniera, che il termine omogeneo col quarto si metta nel luogo di mezzo, cioè nel secondo luogo; e nel terzo luogo scrivasi quello, di cui si cerca qualche cosa, e nel primo luogo si metta il rimanente termine omogeneo col terzo, coste si può vedere nel seguente esempio.

Un corriere addimanda in quante ore potrà fare 420 miglia, camminando colla stessa velocità, colla quale

altra volra fece 72 miglia in 12 ore.

In questo problema il termine omogeneo col quarto incognito sono le ore 12, che si deono porre per escondo termine; il termine, di cui si cerca qualche cosa, sono le miglia 420, dunque si scriva in terzo luogo; e per primo termine si metta il rimanente 72 in questa maniera miglia ore miglia ore

72:12:: 420: x .

Poscia per l'antecedente dimostrazione si moltiplichi il terzo 420 pel secondo 12, ed il prodotto 5040 si divida pel primo termine 72, ed il quoziente 70 sarà il quarto ricercato termine proporzionale; dunque il suddetto corriere percorrerà le 420 miglia nel tempo di 70 ore, cioè di giorni 2, ore 22. imperciocchè abbiamo 72:12::420:70, essendo

72X70=12X420.

Quando la quiftione contiene più di tre termini, cioè cinque, o fette, ovvero nove, ec. Allora dicefe regola delle proporționi, o del tre compoffa, e fi ri-folve con due, o più regole femplici, e fpeffiffime volte fi riduce ad una fola regola femplice, perchè tra dati termini i principali fono fempre tre, e gli altrimeno principali colla moltiplicazione fi congiungono con i più principali, come fi può offervare nella feguente quiffione.

Cinquanta foldati spesero 600 lire in 8 giorni, ora si vorrebbe sapere quante lire spenderanno 80 soldati

in quindici giorni.

I principali termini di questo problema sono i sofidati 50, le lire 600, ed i soldati 80; ai 50 foldati s' appartengono gli 8 giorni, ed agli 80 soldati appartengono i giorni 15; che però si moltiplichino il 50 per l' 8, e l' 80 per 15; il primo prodotto 400 strà il primo termine; ed il secondo prodotto 1200 farà il terzo termine, ed il sermine medio saranno le lire 600; perciò si avrà una regola semplice

400:600:1200: ec., e moltiplicando 600 per 1200, indi dividendo il prodotto 720000 per 400, il quoziente 1800 farà il numero ricercato delle lire, che

fpenderanno gli 80 foldati in quindici giorni.

ANNOTAZIONE. Quando quattro termini fono proporzionali, allora permutando [feconda parte propor.] il primo al terzo ha fempre lo fteffo rapporto, che ha il fecondo al quarto. Ma alcune volte fi trovano delle quiftioni di tale natura, che il primo termine fla al terzo reciprocamente come il quarto al fecondo, ed allora fi rifolvono colla regola, che fi chiama regola

del tre inversa, o rovescia, e fi trova il quarto tera mine incognito moltiplicando il primo pel secondo, e dividendo il prodotto pel terzo termine.

Sieno per esempio i tre termini a, b, c, e si cerchi il quarto x con tale condizione, che sia a:c::x:b, ed allora [ propos. 1. ] sarà cx=ab, e dividendo l'

equazione per c ( aff. 5. ) rimarrà  $x = \frac{ab}{c}$ ; dunque il

quarto termine ricercato x è uguale al quoziente, che nasce dividendo il prodotto ab del primo a nel secondo b pel terzo termine c. Eccone un esempio.

, Il governatore d' una fortezza affediata facendo ogni giorno distribuire oncie 18 di pane a ciascun soldato, trovò d' avere la provvisione necessaria per mesi 4, ma avendo ricevuto avviso, che il soccorso non poteva giugnere se non dopo mesi 5, vorrebbe sapere quante oncie di pane debba far distribuire giornalmente a ciascun soldato, acciocche la medesima provvisione gli basti per mesi 5. In questo quesito si vede chiaramente, che crescendo il numero dei mesi, il numero delle oncie del pane dee diminuirfi, perció fi dovrà risolvere colla regola del 3 inversa; i termini però si deono ordinare come nella diretta, cioè per terzo termine si dee mettere quello, di cui si cerca qualche cofa, il suo omogeneo farà primo termine, e termine medio fi metta quello, che è dello stesso genere col quarto ricercato, Sarà perciò mesi oncie mesi

.4: 18 ... 5: ec., e moltiplicando il primo 4 nel secondo 18, il prodotto 72 si divida

pel terzo 5, ed il quoziente 142 farà il ricercato numero; poiche (propos. 2.) è 4:5::142:18, dun-

que il governatore dovrà giornalmente far distribuire

oncie 14.2 a ciascun foldato, e la provvisione gli ba-

sterà per mesi 5.

Se la quiftione conterrà più di tre termini, cioè cinque, o fette, ec., allora fi dirà regola del tre inveren, e compofta, e fi rifolve con due, o più regole femplici, e qualche volta fi può ridurre ad una fola regola femplice. Ma fipeffe volte accade, che la qui filone compofta di più termini fi dee rifolvere in parte con regole del tre femplici dirette, e parte con regole del tre femplici dirette, e parte con regole del tre femplici dirette, e parte con regole del tre femplici inverse, come fi potrà offervare negli Autori di aritmetica.

- COROLLARIO. Dati due termini a, e, di una proporzione continua, fi troverà il terzo proporzionale dividendo il quadrato del fecondo pel primo termine; imperciocchè mettendo x per terzo termine ricercato, fi avrà la proporzione continua ∺a::e:x; laonde [cor. propof. 1. ] ſarà ax=e², e dividendo l'equazione per

propoi. I. J lara ax=c, e dividendo i equazione pe

a [ aff. 5. ] rimarrà  $x = \frac{c}{a}$ . In confeguenza il terzo

termine di una proporzione continua è uguale al quoziente, che si ricava dividendo il quadrato del secondo termine pel primo.

Ma effendo dati il primo termine a, ed il terzo me d'una proporzione continua, per trovare il termine medio proporzionale, dal prodotto am del primo nel terzo fi estragga la radice quadrata, la quale sarà il secondo termine ricercato.

Imperciocchè chiamando x il ricercato termine medio, fi avrà la proporzione continua #a:x:m, e confeguentemente [ cor. propof. 1. ] farà  $x^2 = am$ , e da

702 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA queste uguali quantità estraendo la radice quadrata ( aritm. 179. ) si avrà x=\sqrt{am}.

Sia a=18, ed m=2, farà  $x=\sqrt{18} \times 2 = \sqrt{36}$ , cioè x=6; e però fi avrà  $\vdots$ : 18:6:2.

## PROPOSIZIONE XI.

#### TEOREMA.

Dati quattro termini proporzionali a:b::c:m, fe gli antecedenti, o i confeguenti, ovvero il primo, e fecondo termine, o il terzo, e quarto, oppure tutti quattro i termini fi moltiplicheranno, o fi divideranno per una medefima quantità s, i quattro termini rimar-ranno fempre proporzionali.

DIMOSTRAZIONE. Avendo d' ipotefi a:b::c:m perciò [ propof. 1. ] fi avrà l' equazione am=bc, la quale
moltiplicata per s [ aff. 4. ] ci darà ams=bcs, e diffolvendo [ cor. 1. propof. 2. ] fi avrà as:b::cs:m, o
a:bs::c:ms, ovvero as:bs::c:m, o pure a:b::cs:ms.

Ma se l'equazione am=be si moltiplicherà per s², allora (ass. 4.) si otterrà ams²=bes², e dissolvendo sarà as:bs::es:ms.

Che se la medesima equazione am=bc si dividerà per

s ( aff. 5. ) refterà 
$$\frac{am}{s} = \frac{bc}{s}$$
, e diffolvendo farà

$$\frac{a}{s}:b::\frac{c}{s}:m$$
 o pure  $a:\frac{b}{s}::c:\frac{m}{s}$ , ovvero  $\frac{a}{s}:\frac{b}{s}$   
 $::c:m$ , o  $a:b::\frac{c}{s}:\frac{m}{s}$ , perchè sempre il prodotto degli estremi uguaglia il prodotto de' medii.

Finalmente dividendo la stessa equazione am=bc

per  $s^2$  [ aff. 5. ] refterà  $\frac{am}{c^2} = \frac{bc}{c^2}$ , e diffolvendo si

avrà la proporzione  $\frac{a}{c}:\frac{b}{c}::\frac{c}{c}:\frac{m}{c}$ . Dunque dati

quattro termini, ec. Il che, ec. COROLLARIO. Se la stessa equazione am=bc si moltiplicherà per rs, si avrà amrs=bers, e dissolvendo sarà ar: bs:: cr: ms, ovvero ar: br:: cs: ms.

Che se l'equazione am=bc si dividerà per rs, ri-

marrà 
$$\frac{am}{rs} = \frac{bc}{rs}$$
, e diffolvendo fia  $\frac{a}{r} : \frac{b}{s} : : \frac{c}{r} : \frac{m}{s}$ , o

pure  $\frac{a}{c}:\frac{b}{c}:\frac{c}{c}:\frac{m}{c}$ . Dunque data la proporzione

a:b::c:m, se gli antecedenti per una quantità, ed i conseguenti per un' altra, ovvero i due primi termini per una, ed i due ultimi per un' altra quantità si moltiplicheranno, o si divideranno, sempre i quattro termini rimarranno proporzionali.

# PROPOSIZIONE XII.

#### TEOREMA.

Je due, o più proporzioni avranno i medefimi conseguenti; allora la somma de' primi antecedenti starà al loro comune conseguente, come la somma de' secondi antecedenti al loro comune conseguente.

Sieno le proporzioni a:b::c:m, ed r:b::s:m aventi gli stessi conseguenti b, ed m, sarà

a+r:b::c+s:m.

PARTE I.

DIMOSTRAZIONE. Dalle proporzioni a i b : c : m, ed r. b : j s : m i formano ( propof. 1. ) le equazioni am=bc, ed m=bs, ed aggiugnendo cofe uguali a cofe uguali [ aff. 2. ] fi avrà am+m=bc+bs, cioè

 $\overline{a+r} \times m = c+s \times b$ , e diffolvendo farà a+r:b::c+s:m. Il che ec.

E' la propos. 24. del lib. 5. d' Euclide. Sia 12:4::15:5, e 20:4::25:5, sarà

12+20:4:: 15+25:5, cioè 32:4::40:5.

COROLLARIO. Ma se due, o più proporzioni a: b
::::m, a:r::c:s, ec. avranno i medesimi antecedenti a, c, allora perchè invertendo [ prima parte
propol, 3.] si formano le proporzioni b:a::m::,
ed: r:a::s:c aventi gli stessi conseguenti, perciò
( dimostr. antec.) sarà b+r:a::m+s:c, ed invertendo si avrà a:b+r::c:m+s. Dunque se due, o più
proporzioni avranno i medesimi antecedenti, allora il
primo comune antecedente starà alla somma de' suoi
conseguenti, come il secondo comune antecedente alla somma de' suoi conseguenti.

Avendo 5:7::15:21, e 5:10::15:30, per questo corollario sarà 5:17::15:51.

## PROPOSIZIONE XIII.

### TEOREMA.

Date due proporzioni, moltiplicando, o dividendo i termini dell' una per i corrispondenti termini dell' altra, i prodotti nel primo caso, ed i quozienti nel secondo rimarranno ancora proporzionali.

Sieno le due proporzioni a:b::c:m, ed r:s::t:u; primo farà ar:bs::ct::mu; in fecondo luogo fi avrà

$$\frac{a}{r}:\frac{b}{s}::\frac{c}{t}:\frac{m}{z}$$

DIMOSTRAZIONE. Abbiamo d' ipotesi a: b:: c: m, ed r: s:: t: u,

perció (propos. 1.) sarà am=bc, ed ru=st, e moltiplicando am per ru, e bc per st, si otterrà (ass. 4.) amru=bcst, e dissolvendo sarà ar:bs::ct:mu. Il che si, dovea in primo luogo dimostrare.

2. Dividendo l' equazione am=bc per l' equazione

ru=st (aff. 5.) rimarrà  $\frac{am}{ru} = \frac{bc}{st}$ , e diffolvendo farà  $\frac{a}{r} : \frac{b}{s} :: \frac{c}{t} : \frac{m}{u}$ . Il che ec.

Sieno 24:18::48:36, e 2:3::6:9, fara 24×2:18×3::48×6:36×9, cioè48:54::288:324.

Inoltre farà  $\frac{24}{2}:\frac{18}{3}::\frac{48}{6}:\frac{36}{9}$ , cioè 12:6::8:4.

# PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA.

Dati quattro termini proporzionali, le uguali potestà, e le uguali radici di essi termini saranno eziandio proporzionali.

1. Sia a:b::c:m, farà  $a^2:b^2::c^2:m^2$ ;  $a^3:b^3::c^3:m^3$ . ec.

DIMOSTRAZIONE. Scrivafi due volte la proporzione a: b::c:m, indi fi moltiplichino tra di loro i corripondenti termini, e [ propof. antec. ] fi avrà

 $a^2:b^2::c^2:m^2$ ; e moltiplicando i termini di questa per i corrispondenti termini della data proporzione

# 196 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

a:b::c:m, fi otterrà  $a^3:b^3::c^3:m^3$ , e così continuando fi avrà  $a^4:b^4::c^4:m^4$ , ec.

Se sarà data la proporzione a²: b²::c²:m²; o pure a³: b³::c³: m³, ec. sarà patimente a: b::c: m. DIMOSTRAZIONE. Avendo d'ipotes a²: b²::c²:m²,

h avrà (propos. 1.)  $a^2m^2=b^2c^2$ , ed estraendo la radice quadrata (aritm. 179.) resterà am=bc, e diffolvendo sarà a:b::c:m.

Col medessmo raziocinio, se sarà  $a^3:b^3::c^3:m^3$ , si dimostrera essere parimente a:b::c:m, estraendo la radice cubica.

Similmente avendo r:s::::u, fi dimoftrerà effere

Vr: Vs:: Vu, ec. Il che, ec. Sia 3:2::9:6, quadrando farà 9:4::81:36. Ma dalla flessa proporzione 3:2::9:6 estraendo la radice quadrata da ciascun termine si avrà

 $\sqrt{3}$ :  $\sqrt{2}$ :: 3:  $\sqrt{6}$ ; effendo il prodotto de' medii  $3\sqrt{2}$  [ aritm. 189. ] uguale al prodottto  $\sqrt{18}$  degli eftremi; poiche  $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$  ( aritm. 186. ).

# PROPOSIZIONE XV.

### TEOREMA.

Due qualunque frazioni faranno sempre fra loro in ragione composta dalla diretta ragione de' numeratori, e dalla ragione inversa dei denominatori; farà cioè la prima frazione alla seconda, come il prodotto del numeratore della prima nel de

nominatore della feconda, al prodotto del denominatore della prima nel numeratore della feconda.

Sieno date due frazioni  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{b}{m}$ , dico, che farà  $\frac{a}{c}$ :  $\frac{b}{m}$ :: am: bc.

DIMOSTRAZIONE. Împerciocche de' quattro termini a, b, am, be moltiplicando il primo a pel quarto be fi forma (arit. 134.) il prodotto abe, cioè ab ( aritm. 123. ) Similmente moltiplicando il secondo  $\frac{b}{m}$  pel terzo am ne nasce lo stesso prodotto  $\frac{abm}{m}$ , cioè ab; dunque essi termini [ propos. 2. ] sono proporzionali, cioè  $\frac{a}{c}:\frac{b}{m}:am:bc$ ; ma la ragione am: bc (cor. 3. def. 6.) è composta dalle due ragioni a:b, ed m:c, la prima delle quali a:b è ragione diretta de' numeratori a, b; e la feconda m: a ragione reciproca, o inversa della ragione c:m diretta dei denominatori c, ed m ( def. 5. ). Dunque le date frazioni a, b fono tra di loro in ragione composta dalla ragione diretta dei numeratori, e dalla reciproca ragione dei denominatori. Il che, ec.

# 198 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

Sieno le due frazioni  $\frac{4}{7}$ ,  $\frac{2}{5}$ , farà  $\frac{4}{7}$ :  $\frac{2}{5}$ : 20: 14; onde si può facilmente conoscere, che la frazione  $\frac{4}{7}$ 

contiene una volta, e tre settimi l'altra frazione  $\frac{2}{5}$ .

PROPOPOSIZIONE XVI.

### TEOREMA.

Le frazioni del medefimo nome fono fra loro in ragione diretta de' loro numeratori.

Ma le frazioni, che hanno lo stesso numeratore sono fra loro in ragione reciproca de' loro denominatori.

1. Sieno le frazioni della medesima denominazione

a, c, farà a: c::a:c.

DIMOSTRAZIONE. Imperciocchè il prodotto del primo termine  $\frac{a}{m}$  nel quarto c, cioè  $\frac{ac}{m}$  è uguale al prodotto del fecondo termine  $\frac{c}{m}$  nel terzo a, il quale è parimente  $\frac{ac}{m}$ ; dunque [ propof. 2. ] effi termini fono proporzionali  $\frac{a}{m}:\frac{c}{m}::a:c$ ; cioè la prima frazione fla alla feconda direttamente, come il numeratore della prima al numeratore della feconda.

2. Sieno le frazioni  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{a}{m}$  aventi lo stesso numeratore a, sarà  $\frac{a}{c}$ ;  $\frac{a}{m}$ ::m: c.

DIMOSTRAZIONE. Il prodotto del primo termine  $\frac{a}{c}$  nel quarto c [aritm. 118.] è a; ed il prodotto del fecondo termine  $\frac{a}{m}$  nel terzo m è parimente a; dunque fono proporzionali [ propof. 2. ] effi termini  $\frac{a}{c}$ ;  $\frac{a}{m}$ :: m: c, cioè la prima frazione fta alla seconda, reciprocamente come il denominatore della seconda al

denominatore della prima. Il che, ec. COROLLARIO I. Se dunque due difuguali quantità a, c fi divideranno per un medefimo divifore m, i

quozienti  $\frac{a}{m}$ ,  $\frac{c}{m}$  ftaranno tra di loro in ragione diretta delle date quantità a, c; effendosi dimostrato es-

fere  $\frac{a}{m}$ :  $\frac{c}{m}$ : a: c; vale a dire la metà di qualfivo-

glia quantità, sta alla metà di qualunque altra quantità, come la prima quantità alla seconda. Parimente la terza parte della prima starà alla terza parte della seconda, come sta la prima alla seconda, e così successivamente.

E' la propos. 15. del lib. 5. d' Euclide. "
I numeri verbigrazia 48, e 18 si dividano amen-

due per 6, farà  $\frac{48}{6}$ :  $\frac{18}{6}$ :: 48:18, cioè 8:3::48:18.

200 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

COROLLARIO II. Ma se una medessima quantità a fi dividerà da due diverse quantità c, ed m, allora i quozienti  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{a}{m}$  fiaranno tra di loro in reciproca ragione de' divisori c, ed m; poichè si è dimostrato essere  $\frac{a}{c}:\frac{a}{m}:m:c$ ; vale a dire il primo quoziente sta se secondo, come reciprocamente il secondo divisore al primo.

Come dividendo il 42 pei due numeri 2, e 6, farà  $\frac{42}{2}$ :  $\frac{42}{6}$ ::6:2, cioè 21:7::6:2, come chia-

ramente si vede.

# PROPOSIZIONE XVII.

### TEOREMA.

ate quante fi vogliono quantità dello stesso genere, la ragione della prima all'ultima sarà sempre composta da tutte le intermedie ragioni, cioè dalle ragioni della prima alla seconda, della seconda alla terza, della terza alla quarta, ec.

Sieno le quantità omogenee a, b, c, m, s, t, r, ec. Dico, che la ragione a: r farà composta da tutte le intermedie ragioni a: b, b: c, c: m, m: s, s: t, t: r, DIMOSTRAZIONE. Si moltiplichino fra loro gli antecedenti a, b, c, m, s, t di esse intermedie ragioni, e tta di loro si moltiplichino i conseguenti b, c, m, s, t, r; ed i prodotti abemst, bemst s conseguenti b, c, a, s, t, r; ed i prodotti abemst; bemst s conseguenti b, c, a des. 6. ] formeranno la ragione abemst: bemst com-

posta da tutte le date ragioni intermedie; ma (propos. 2.) abbiamo abemst: bemstr: a: r, perchè il prodote de glie iftermi abemstry uguaglia il prodotto de' medii bemstrxa. Dunque la ragione della prima a all'ultima r è composta da tutte le intermedie ragioni a: b, b: c, c: m, ec. il che, ec.

Sieno dati i numeri 48, 12, 6, 24, 4, 2; la ragione del primo 48 all'ultimo 2 farà composta da tutte le intermedie ragioni 48:12, 12:6, 6:24, 24:4,

4:2; perciocchè se i valori di esse  $\frac{48}{12}$ ,  $\frac{12}{6}$ ,  $\frac{6}{4}$ ,  $\frac{24}{4}$ ,  $\frac{4}{2}$ , cioè 4, 2,  $\frac{1}{4}$ , 6, 2 si moltiplicheranno fra loro il prodotto sarà  $4\times2\times\frac{1}{4}\times6\times2$ , cioè  $\frac{96}{4}$ , vale a dire 24; ed il valore della ragione 48:2 è parimente  $\frac{48}{3}$ , cioè 24; dunque [ des. 6. ] questa ragio-

ne è composta da quelle.

corollario. Adunque qualfivoglia data ragione a: b fi può dividere in quante ragioni piace, frapponendo tra l'antecedente a, ed il confeguente b quante fi vogliono grandezze omogenee alle quantità a, e b, ed allora per l'antecedente dimostrazione la ragione a: b farà composta da tutte le intermedie ragioni, e confeguentemente resterà divisa in tante ragioni quante saranno le ragioni intermedie.

Così data la ragione 6:2, se tra 'l 6, e 'l 2 fimereportanno i numeri 5, 4, 7; allora avendo i numeri 6, 5, 4, 7, 2, la ragione del primo 6 all' ultimo 2, per l'antecedente dimostrazione sarà composta da tutte le intermedie ragioni 6:5, 5:4, 4:7, 7:2, e però la stessa gione 6:2 rimarrà divisa nel

le suddette quattro ragioni.

## PROPOSIZIONE XVIII.

#### TEOREMA.

In ogni progressione geometrica la ragione del primo termine al terzo è duplicata, o fia quadrata della ragione del primo al fecondo. La ragione del primo al quarto è triplicata, o fia cubica di quella; che ha il primo al fecondo. La ragione del primo al quinto è quadruplicata della ragione del primo al fecondo, e così successivamente.

Sia data la geometrica progressione

:: a:b:c:m:r:s:t, ec. Sarà  $a:c::a^2:b^2$ , come già si è dimostrato nel corollario 4 della proposizione 2.

Inoltre farà  $a:m::a^3:b^3$ ,  $a:r::a^4:b^4$ 

a:s:: a5 : b5 . ec.

DIMOSTRAZIONE. La ragione a: m [ propof. antec.] è composta dalle tre intermedie ragioni a:b, b:c, c:m, le quali sono, d'ipotesi, uguali fra loro; perciò [ cor. 1. def. 7 ) la ragione a:m sarà triplicata di ciascuna di esse; dunque I cor. 2. def. 7. I farà

a: m:: a3: b3.

Col medefimo raziocinio fi dimostra, che la ragione a:r è quadruplicata, o fia quadrato-quadrata della ragione a:b; flanteche la ragione a:r (propos. antec.) è composta dalle quattro intermedie ragioni uguali a: b, b:c, c:m, m:r; farà perciò a:r::a4:b4. Similmilmente fi dimostra a:s::a):b, ed a:t::a6:b6, e così fuccessivamente fino all' infinito. Il che, ec.

Sia :: 2:4:8:16:32:64:128, ec. farà

2:8::4:16, 2:16::8:64, 2:32::16:256.

COROLLARIO. Confeguentemente la ragione a: b, cioè del primo al fecondo ( cor. 3. def. 7. ) è fudduplicata, o fia fuqquadrata della ragione a: c del primo al terzo; è futriplicata, o fuccubica della ragione a: m del primo cioè al quarto, e così fucceffivamente.

# PROPOSIZIONE XIX.

#### TEOREMA.

In qualfivoglia progressione geometrica il prodotto de gli estremi è sempre uguale al prodotto di due termini ugualmente distanti dagli estremi; ed è uguale al quadrato del termine medio, quando il numero dei termini è dispari.

DIMOSTRAZIONE. Sia data la progreffione geometrica ::  $a:ac:ac^2:ac^3:ac^4:ac^5:ac^6:ac^7$  ec. farà  $a \times ac^7 = ac \times ac^6 = ac^2 \times ac^5 = ac^3 \times ac^4$ , cioè  $a^2 c^7$ , co-

me resta evidente.

Parimente data la progressione

 $:: ae^8 : ae^7 : ae^6 : ae^5 : ae^4$ ; fi avrà  $ae^8 \times ae^4 = ae^7 \times ae^5$ ; cioè  $= a^2 e^{12}$  quadrato del termine medio  $ae^6$ , come chiaramente fi vede . Dunque, ec, Il che ec.

Sia in numeri la progressione ∴ 1:3:9:27:81:243:729, farà 1×729=3×243=9×81=27×27.

### PROPOSIZIONE XX.

#### PROBLEMA.

Dati il denominatore della ragione, il minimo ternine, ed il massimo di una geometrica progressione, ritrovare la somma di tutti i termini di essa.

RISOLUZIONE. Dal massimo termine si sottragga il minimo, ed il residuo si divida pel denominatore dela ragione diminuito dell' unità, ed al quoziente si agiunga il massimo termine, e si avrà la somma ricercata di tutti i termini della data progressione.

DIMOSTRAZIONE. Sieno della geometrica progreffione il minimo termine a, il massimo  $ac^5$ , ed il denominatore della ragione sia c, per ritrovare la fomma di tutti i termini, si sottragga il minimo termine a dal massimo  $ac^5$ , ed il residuo  $ac^5-a$  dividasi pel denominatore c diminuito dell' unità, cioè per c-r, e si troverà il quoziente ( aritm. 75. 76. )  $ac^4+ac^3+ac^2+ac+a$ , al quale si aggiunga il termine massimo  $ac^5$ , e si avrà la somma

 $ac^5+ac^4+ac^3+ac^2+ac+a$ , la quale è la ricercata fomma di tutti i termini della progreffione

 $\therefore a:ac:ac^2:ac^3:ac^4:ac^5$ . Il che, ec.

Sia la progressione :: 243:81:27:9:3, la somma di tutti i termini sarà

 $\frac{243-3}{3-1} + 243 = \frac{240}{2} + 243$ , cied 120+243=363.

Similmente della progressione  $\frac{64-1}{2-1} + 64 = \frac{63}{1} + 64$ , cioè 127.

Parimente della progressione decrescente.

ANNOTAZIONE. Nelle geometriche progressioni decrescenti, se si concepiscono prolungate all' infinito, perchè i termini di esse sempre decrescono nella stefsa ragione, il termine infinitesimo sarà più piccolo di qualunque quantità immaginare si possa, e perció senza pericolo di fare veruno errore fensibile, si può prendere la cifra o per ultimo termine di tali progressioni . Laonde per l'antecedente dimostrazione, si potrà trovare la fomma di tutti gl' infiniti termini di qualfivoglia progressione geometrica decrescente all' infinito. ( Il segno, che serve a dinotare l'infinito si è que-

sto ∞, e dicesi infinito.)

Come dell' antecedente progressione

∴ 1: 1: 1: 1: 1 : 1 ec. ∞, continuata all' infinito

la fomma farà 
$$\frac{1-0}{2-1}+1$$
, cioè  $\frac{1}{1}+1=2$ .

ELEMENTI DELLA GEOMETRIA Similmente la fomma della progressione

$$\frac{1}{1} : \frac{1}{3} : \frac{1}{9} : \frac{1}{27} : \frac{1}{81} \text{ ec. } \infty \text{ fara } \frac{1-0}{3-1} + 1 = \frac{1}{2} + 1$$

cioè 1 . Nella medesima maniera si trova la somma

di ogni altra fimile progressione continuata all'infinito. DIMOSTRAZIONE Per togliere a' principianti ogni difficoltà, e ribrezzo, che aver possano di prendere la cissa o pel termine infinitefimo di una progressione geometrica decre-fcente all' infinito, supponiamo, che la quantità e3-3c2x+3cx2 -x3 fi debba dividere per  $c^2 \leftarrow 1cx + x^2$ ; fe la divisione s' infittuisce per  $c^2$ , oper  $x^2$  come abbiamo infegnato nell' aritmetica ( 77. ), facilmente si trova il quoziente  $c \leftarrow x$ ; ma istituendola pel termine -2cx, cioè dividendo il termine -3c2x per -2cx, si ha 3 c per primo termine del quoziente, che moltiplicato per tutto il divisore, e sottrattone il prodotto dalla quantità dividenda, rimane da dividers -1 c3+3 cx2-x3, e di questo residuo

$$c^{3} - 3c^{2}x + 3cx^{2} - x^{3} \qquad \frac{\left| c^{2} - 2cx + x^{2} \right|}{\frac{3}{2}c^{3} + 3c^{2}x - \frac{3}{2}cx^{2}} \qquad \frac{\frac{3}{2}c - \frac{3}{4}x - \frac{3}{8}c - \frac{3}{16}x}{\frac{3}{2}c^{2} + \frac{3}{2}cx^{2} - x^{3}}$$

$$- \frac{1}{2}c^{3} + \frac{3}{2}cx^{2} - x^{3}$$

$$+ \frac{3}{2}c^{2}x - \frac{3}{2}cx^{2} + \frac{3}{4}x^{3}$$

$$- \frac{1}{2}c^{3} - \frac{1}{4}x^{3} + \frac{3}{2}c^{2}x$$

$$+ \frac{3}{8}c^{3} - \frac{3}{4}c^{2}x + \frac{3}{8}cx^{2}$$

$$- \frac{1}{8}c^{3} - \frac{1}{4}x^{3} + \frac{3}{8}cx^{2}$$

dividendo il termine  $+\frac{3}{2}cx^2$  per -3cx, si ricava  $-\frac{3}{2}x$  per secondo termine del quoziente, the moltiplicato per tutto il divisore, e sottrattone il prodotto dalla quantità dividenda, rimane a dividersi

$$-\frac{1}{2}c^3-\frac{1}{4}x^3+\frac{3}{4}c^2x$$
; e dividendo il termino

 $+\frac{3}{2}c^2x$  per -2cx, farà  $-\frac{3}{8}c$  terzo termine del quoziente, e moltiplicatolo pel divisore, indi sottrattone il prodotto dalla quantità dividenda, rimarrà la quantità dividenda  $-\frac{1}{2}c^3 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{8}cx^2$ , di cui dividendo il termine  $+\frac{3}{2}cx^2$  per -2cx, termine affunto del divifore, fi otterrà  $-\frac{3}{r}x$  per quarto termine del quoziente, e continuando la divisione, si troverà  $-\frac{3}{32}$ per quinto termine,  $-\frac{3}{64}x$  per festo termine,  $-\frac{3}{138}c$  per fettimo termine,  $-\frac{3}{256}x$  per ottavo termine ec. farà dunque  $\frac{3}{2}c - \frac{3}{4}x - \frac{3}{8}c - \frac{3}{12}x - \frac{3}{64}x - \frac{3}{128}c$ , ec.

co il quoziente di questa divisione, il quale per altro dee effere uguale alla quantità c-x, perciocché si diviso il cubo di esta [ aritm. 143, 143 ] pel suo quadrato, e per conseguenza il quoziente dee effere la stessa quantità c-x, o uguale ad essa, come accade in questo caso. Imperciocché il ritrovato quoziente è com-

posto dalla quantità positiva  $\frac{3}{2}c$ , cioè da  $c+\frac{1}{2}c$ , e dalla somma di due progressioni geometriche negative decrescenti all' infinito in ragione suqquadrupla, e sono

La prima 
$$\frac{\cdot \cdot}{\cdot \cdot} - \frac{3}{8}c : -\frac{3}{32}c : -\frac{3}{128}c : -\frac{3}{512}c$$
, ec.  $\infty$ 

La feconda :: 
$$-\frac{3}{4}x : -\frac{3}{16}x : -\frac{3}{64}x : -\frac{3}{256}x$$
, ec.  $\infty$ ;

Or supponiamo, che l' ultimo, ed infinitessimo termine di ciascuna di queste decrescenti progressioni sia la cissa o negativa, perchè tutti i termini sono negativi; la somma della prima, per l' antecedente dimo-

firazione, farà 
$$\frac{-\frac{3}{8}c+0}{4-1} - \frac{3}{8}c$$
, cioè  $-\frac{3}{24}c - \frac{3}{8}c$ , e ri-

ducendo a minimi termini la frazione  $\frac{3}{24}$ c effa fom-

ma farà 
$$-\frac{1}{8}c - \frac{3}{8}c$$
, vale a dire  $-\frac{4}{8}c$ , o fia  $-\frac{1}{2}c$ ;

e la fomma della feconda progressione farà

$$\frac{-\frac{3}{4}x+0}{\frac{4-1}{4-1}} - \frac{3}{4}x$$
, vale a dire  $-\frac{3}{12}x - \frac{3}{4}x$ , e riducendo il  $\frac{3}{2}x$  a minima espressione, essa somma sarà

$$-\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}x$$
, cioè  $-\frac{4}{4}x$ , o fia  $-x$ .

Adunque la fomma delle fuddette due progreffioni farà  $-\frac{1}{2}c-x$ , che aggiunta alla quantità positiva

PARTE I.

 $c+\frac{1}{2}c$  ne dà la fomma  $c+\frac{1}{2}c-\frac{1}{2}c-x$ , cioè c+x

uguale al fuddetto quoziente. Per la qual cofa nelle progreffioni geometriche decrefeenti all' Infinito, fi dee prendere la cifra o per ultimo, e minimo termine di effe.

COROLLARIO. Da questo dimostrato problema si deduce. 1. Che nella progressione geometrica, quando il denominatore della rasione è il numero due, allora la disferenza tra 'l massimo, e 'l minimo termine uguaglia la somma di tutti i termini, eccettuatone il massimo. 2. Quando il denominatore della ragione è il numero tre, allora la disferenza tra 'l massimo, ed il minimo termine è doppia della somma di tutti i termini, eccettuato il massimo. 3. Se il denominatore della ragione sarà quattro, in tal caso la disferenza tra il massimo, e minimo termine sarà tripla della somma di tutti i termissi, eccettuato il massimo, e così proseguendo.

Come data la geometrica progressione

\*: c: ac: a<sup>2</sup>c: a<sup>3</sup>c: a<sup>4</sup>c, ec. 1. Se fara a=2, la progreffione diventerà

∴ c: 2c: 4c: 8c: 16c, nella quale abbiamo 16c-c, cioè 15c uguale alla fomma c+2c+4c+8c.

2. Se facciafi a=3, allora fi avrà

# c: 3c: 9c: 27c: 81c, in cui, come chiaramente apparisce, si ha 81c-c, cioè 80c doppio della somma

c+3c+9c+27c, che uguaglia 40c.

3. Se fia a=4, la fuddetta progreffione si trasformerà in quest' altra ;; c: 4c: 16c: 64c: 256c, in cui 256c-6, chè è 85c, e così successivamente. Conseguentemente nel primo caso la disferenza tra 'l massimo, e minimo

termine aggiunta al termine massimo ci dà la somma di tutti i termini della progressione. Nel secondo caso la somma del massimo termine colla metà della disserenza tra 'l massimo, e minimo termine è uguale alla somma di tutti i termini. ec.

## DEFINIZIONE XII.

Ragione aritmetica dicesi quando fra loro si paragonano due quantità omogenee, e si considera soltanto la disferenza, che passa fra loro: come a.a+m (che leggesi a all' a+m) è ragione aritmetica, nella quale il secondo termine a+m supera il primo a della quantità m.

Similmente 9.5 è ragione aritmetica, quando si con-

fidera, che il 9 supera il 5 di quattro unità.

Ragioni aritmetiche uguali fono quelle, che hanno le differenze uguali, quelle cioè, i cui antecedenti fuperano ugualmente i loro confeguenti, o ugualmente mancano dagli fteffi confeguenti.

Le due ragioni 8.5, e 12.9 sono uguali per es-

fere 8-5=12-9.

Similmente le due ragioni aritmetiche a.a+m, e b.b+m logo fra loro uguali, perchè gli antecedenti a, e b differiscono della Reesa quantità m dai loro confeguenti a+m, e b+m.

Paragonando fra loro due ragioni aritmetiche uguali, si forma la proporzione aritmetica. così l' 8 sta al 5, come il 12 al 9, che scrivesi così 8.5.12.9, e si legge l'otto al cinque come il dodici al nove. Parimente è proporzione aritmetica a.a-c.b.b-c.

La proporzione aritmetica dicesi discreta, quando il secondo termine non è uguale al terzo. Ma qualora il secondo termine è uguale al terzo, o sia quando il

#### 212 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

primo sta al secondo, come lo stesso escondo al terzo, allora si noma proporçione continua, e viene indicata con questo segno ÷, che significa proporçione aritmetica continua; come ÷ 2.5.8, oppure

÷a.a+c.a+zc, e quando ha più di tre termini, di-

cesi progressione.

Laonde la progressione aritmetica è una serie di quantità crescenti, o decrescenti per la medesima differenza, come la progressione

÷ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ec., la quale chiamasi serie de' numeri naturali.

Sono altresi aritmetiche progreffioni le seguenti

 $\div 6.4.2.0. -2.-6.-8$ , ec.

Da quest'ultima si scorge, che nelle progressioni aritmetiche la cisra o può essere uno de' termini di esse,

# PROPOSIZIONE XXI.

#### TEOREMA,

Nell'aritmetica proporzione la fomma degli estremi uguaglia la fomma de' termini medii, ed è doppia del termine medio nella proporzione continua.

DIMOSTRAZIONE. Împerciocchè data la proporzione aritmetica a.a+m.c.c.c+m, egli è evidente, che la fomma a+c+m degli eftremi è uguale alla fomma a+m+c de' termini medii. Similmente avendo la proporzione a.a-c.c.b.b-c, fi avrà l' equazione a+b-c=a-c+b.

Che se la proporzione sara continua, come  $\therefore a. a+m. a+2m$ , allora la somma degli estremi, che e a+a+2m, cio e a+a+2m, e doppia del ternine medio a+m, come chiaramente si vede. Il che ec.

Sia 12.7..20.15, farà 12+15=7+20; ma avendo ÷ 5.8.11, farà 5+11 doppio del termine medio 8.

COROLLARIO. Adunque dati tre termini dell' aritmetica proporzione, per ritrovare il quarto proporzionale,
fi fommi il fecondo col terzo, e da effa fomma fottraggafi il primo, ed il refiduo farà il quarto ricercato,
poichè fi è dimoftrato, che la fomma del primo col
quarto uguaglia la fomma del fecondo col terzo. Come
dati i tre temini a a+c..b., il quarto farà
a+c+b-a, ciòè c+b.

Ma se dati due termini, si dovrà trovare il terzo continuamente proporzionale; allora dal doppio del secondo si sottragga il primo, e si avrà il ricercato terzo termine della proporzione continua.

Così de' due termini  $\stackrel{.}{=} a \cdot a + m$  il terzo proporzio-

nale farà 2a+2m-a, cioè a+2m.

Finalmente dati il primo, e terzo termine, il medio proporzionale fi troverà prendendo la metà della fomma del primo col terzo. Così tra i due nuneri

12, e 18 il medio proporzionale farà  $\frac{12+18}{1}$ , cioè

15, effendo ÷ 12.15.18.

# PROPOSIZIONE XXII.

#### TEOREMA. ..

Nella progressione arimetica la somma degli estremi è uguale a quella dei termini ugualmente distanti dagliestremi; ed è doppia del termine medio, quando il numero de' termini è dispari.

Così nella progressione aritmetica

 $\Rightarrow a \cdot a+c \cdot a+2c \cdot a+3c \cdot a+4c \cdot a+5c$  noi abbiamo a+a+5c=a+c+a+4c=a+2c+a+3c, cioè = 2a+5c.

Similmente nella progressione

 $c \cdot c \cdot c - m \cdot c - 2m \cdot c - 3m \cdot c - 4m$  abbiamo c + c - 4m = c - m + c - 3m = 2c - 4m doppio del, termine medio c - 2m.

Sia ÷ 1.4.7.10.13.16.19, farà

1+19=4+16=7+13=10×2.

Medesimamente se sarà ÷9.7.5.3.1.-1.-3.

-5, avremo 9-5=7-3=5-1=3+1.
Parimente avendo la progressione

÷ 12.9.6.3.0.-3.-6, ec. farà

12-6=9-3=6+0==23 doppio del termine medio 3. COROLLARIO I. Per la qualcosa dati il primo termine, e l' ultimo, e di li numero de' termini della progreffione aritmetica, a trovare la somma di tutti i termini di esta, si moltipichi la somma del primo coll' ultimo pel numero de' termini, e si prenda la metà di esso prodotto, che sarà la ricercata somma, la quale si può anche trovare moltiplicando la somma degli estremi per la metà del numero de' termini, o pure la metà della somma degli estremi per tutto il numero de' termini.

Come della progressione aritmetica  $\therefore a \cdot a + c \cdot a + 2c \cdot a + 3c \cdot a + 4c$ , la fomma farà

, oppure 11x6, ovvero 22x3, cioè 66,

 $<sup>2</sup>a+4c\times5$ , o fia  $a+2c\times5$ , cioè 5a+10c. Similmente

della progreffione ÷ 1.5.9.13.17.21, la fomma farà

- Parimente della progressione

 $\div$  12.9.6.3.0.-3.-6 la fomma farà  $\frac{12-6\times7}{2}$ ,

cioè 3×7=21.

CORDILARIO II. Dalle fopradette nozioni facilmente fi può comprendere, che il maffino termine della progreffione aritmetica altro non è, che la fomma del minimo termine colla differenza moltiplicata pel numero de' termini diminuito dell' unità, come apparificenella progreffione  $\frac{1}{2}a \cdot a + c \cdot a + 2c \cdot a + 4c \cdot n$  cui il maffimo termine a + 4c è la fomma del primo a colla differenza c moltiplicata per 5 - 1, cioè per 4, numero de' termini diminuito dell' unità. Adunque fortraendo il minimo termine dal maffimo, e dividendo il refiduo pel numero de' termini fermato dell' unità, il quoziente farà la differenza regnante nella progreffione.

Così nell' antecedente progressione si troverà

 $\frac{a+4c-a}{5-1}$ , cioè  $\frac{4c}{4}$  uguale alla differenza c della progreffione.

Medefimamente nella progressione

÷ 12.8.4.0.—4.—8, fottraendo il minimo —8 dal massimo 12, e dividendo il residuo 12+8 ( aritm. 52. 53.) cioè il 20 pel numero dei termini siminuito dell' unità, che è 6—1, cioè 5, il quoziente 4 sarà la disferenza ricercata.

## DEFINIZIONE XIII.

Se a tutti i termini di una progreffione geometrica, che abbia per primo termine l'unità, corrisponderanno successivamente i termini d'una progressione aritmetica, il cui primo termine sia la cistra o; allora ciascun ter-

termine della progressione aritmetica si chiama logaritmo del corrispondente termine della Geometrica progreffione.

Sieno per esempio le due progressioni

÷0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 ec.

# 1:2:4:8:16:32:64:128:256:512 ec.

Il 7 farà logaritmo del 128, il 5 logaritmo del 32, il 3 logaritmo dell' 8, e così discorrendo degli altri-Le principali proprietà di questi numeri chiamati logaritmi, fono

1. Che la fomma di due logaritmi è logaritmo del prodotto de' due numeri corrispondenti della serie geometrica. Così sommando il 5 [ logaritmo di 32. ] col 2, logaritmo di 4, la fomma 7 è logaritmo del 128,

che è il prodotto del 4 nel 32.

2. La differenza tra due logaritmi è logaritmo del quoziente, che nasce dividendo il numero, che ha il logaritmo maggiore per quello, che ha il logaritmo minore; per esempio sottraendo il 3 [logaritmo di 8] dal 7, logaritmo del 128, il refiduo 4 è logaritmo del 16 quoziente, che ritrovasi dividendo il 128 per 8.

3. Raddopiando il logaritmo d' un numero, fi avrà il logaritmo del quadrato di esso numero; triplicandolo si avrà il logaritmo del cubo; quadruplicandolo si otterrà il logaritmo della quarta potestà del medefimo numero, ec. Verbigrazia duplicando il 3, logaritmo di 8, fi ha 6 logaritmo di 64, che è il quadrato dell' 8; triplicando lo stesso 3, si ha il 9 logaritmo del 512, che è il cubo dell' 8. ec.

4. La metà del logaritmo d' un numero, è logaritmo della radice quadrata di esso numero, la terza parte è logaritmo della radice cubica di esso numero, ec. Come l' 8 è logaritmo del numero 256, e la metà di 8, cioè 4 è logaritmo di 16 radice quadrata del

256. Il 6 è logaritmo del numero 64, e la terza parte di 6, cioè 2 è logaritmo del 4 radice cubica del

COROLLARIO. Adunque la moltiplicazione, la formazione delle potestà, la divisione, e l'estrazione delle radici da' numeri, fi riduce a pura fomma, e fottrazione de logaritmi. Ma ficcome la geometrica progreffione non contiene la serie naturale di tutti i numeri; mancano perció i logaritmi de' numeri non comprefi nella serie geometrica. A questo diffetto però con indicibile vantaggio delle matematiche scienze, e specialmente della Trigonometria, e dell' Astronomia pose riparo nel secolo passato il celebre Nepero Scozzese, Barone di Merchistonio, ec. coll' invenzione, e ritrovamento de' logaritmi di ciascun numero, e dopo di esso altri valentissimi geometri con immense fatiche formarono le tavole logaritmiche, che fono di tanta utilità a' geometri per la maggiore speditezza, e sacilità di fare i calcoli più intricati, e faticofi.

## CALCOLO

# DE' NUMERI DECIMALI.

Le fopraddette tavole fono state calcolate coi numeri decimali, i quali altro non fono, che frazioni decimali (aritm. 91.) feritte come servivossi i numeri interi, e focome i numeri interi, cominciando dalla parte destra, e procedendo verso la finistra crescono in ragione decupla; perciocchè (aritm. 7.) la figura I nella prima sede fignifica uno, e posta nella seconda sede, cioè a sinistra della prima, fignifica 100, nella terza sede esprime 100, nella quarta fignisca 1000, e così continuando all' infinito; la medesima cosa s' intenda delle altre figure aritmetiche; al contrario i nu-

218 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA meri decimali fi scrivono dalla finistra verso destra, e decrescono in ragione suddecupla, in maniera che la figura 1 nella prima sede a sinistra significa  $\frac{1}{10}$ , e posta nella seconda sede, cioè a destra della prima significa  $\frac{1}{100}$ , nella terza sede fignifica  $\frac{1}{1000}$ ; nella

quarta esprime  $\frac{1}{10000}$ , e così proseguendo all'infinito. Lo stesso si dee intendere delle altre figure, verbigrazia il 3 nella prima sede fignisca  $\frac{3}{10}$  nella seconda si-

gnifica  $\frac{3}{100}$ , nella terza esprime  $\frac{3}{1000}$ , ec.

Ouesti numeri decimali scrivonsi alla destra degl' in-

fono numeri interi, si mette la cifra o in loro vece.

Così in luogo di scrivere 23 47 , si scrive 23.47;
e per esprimere 243 ferivesi o.243. Similmente nelle sedi vuote di numeri si mette la cifra o. Come

volendo esprimere la frazione 17 1000 si scrive o.017;
e la frazione 301 sesprime scrivendo o.00301.

teri, separandoli da essi con un punto; e se non vi

Parimente il numero  $16\frac{3}{1000}$  fi scrive 16.003, e

così discorrendo.

Per la qual cosa un numero decimale scritto ordinatamente come si è detto, s' intende sempre, che abbia per denominatore l' unità con altrettanti zeri, quante sono le figure, che ha il dato numero decimale.

Inoltre ad un numero decimale aggiugnendo, o togliendogli fulla destra quanti zeri piace, non fi can-

gia il suo valore.

I numeri, esempigrazia, 0.1, 0.10, 0.100, 0.1000, ec. Significano la stessa quantità, cioè il decimo dell' intero, perchè essi numeri equivagliono alle frazioni

 $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{10}{100}$ ,  $\frac{100}{1000}$ ,  $\frac{1000}{10000}$ , le quali (aritm. 101.) sono

tutte uguali fra loro, e ciascuna di esse fignifica una decima parte dell' unità.

Parimente il numero 0.500 fi esprime per 0.50, o

per 0.5, perchè  $\frac{500}{1000}$  fignifica  $\frac{50}{100}$ , o fia  $\frac{5}{10}$ ; e così

degli altri.

La fomma de' numeri decimali fi fa come quella degl' interi, fcitvendoli prima ordinatamente, cioè gl' interi, fotto gl' interi fe ve ne fono, indi i decimali fotto ai decimali.

# 220 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

Per efempio la fomma de' numeri 13.2705, 4.93, 13.2705 18 interi colla frazione 0.05173, forma on può 18.25223, come ognuno può 18.25223

facilmente dimostrarlo, sommando gl' interi colle frazioni decimali, nella maniera stata insegnata al nume-

ro 129 dell' aritmetica.

Da questo esempio chiaro apparisce, che gl' interi si considerano come congiunti cogli annessi decimali; perciocchè qualsivoglia intero, per esempio 5 si può

[ aritm. 119. ] esprimere per 5.0, cioè per  $\frac{50}{10}$ , ovvero per 5.00, cioè per  $\frac{500}{10}$  ec.

Nella fottrazione de' numeri decimali ( che si sa come quella de' numeri interi) quando il numero minuendo ha un numero di sigure decimali minore del numero, che ne ha il sottraendo, allora si uguaglia mettendovi dei zeri. Così dovendosi dal numero 16.83 sottrarre il numero 7.9652, si scriverà 16.8300 per numero minuendo; e fatta la

16.8300

7.9652

fottrazione, come se fossero tutti interi, il residuo sarà 8.8648, cioè 8 interi colla

8.8648 8.8648

frazione 10000

La moltiplicazione de' decimali fi fa come fe foffero numeri interi, e ritrovatone il prodotto, da effo fi feparano col punto, e verso la destra altrettante figure, quante decimali n' aveano tra tutti due i moltiplicatori.

Così moltiplicando il numero 25.364 per 2.07, il prodotto farà 5250348, dal quale fi deono feparare verfo deftra cinque figure, perchè altrettante ne hanno tra il moltiplicatore, ed il moltiplicando; onde effo prodotto farà 52.50148. 25.364 2.07 177548 507280 52.50348

Quando nel prodotto non vi fono tante figure; quante decimali fi trovano ne' due moliplicatori allora fi mettano dei zeri nelle fedi mancanti di figure. Verbigrazia moltiplicando il

| numero 0.0032, cioè $\frac{432}{10000}$ , | 0.0032   |
|-------------------------------------------|----------|
| per 0.41, cioè per 41 100, il             | 128      |
|                                           | 0.001312 |

prodotto è 1312 di quattro fole figure, e da effo se ne deono separare sei alla destra; perchè i due moltiplicatori hanno sei decimali; perciò si aggiungano due zeri per riempire le sedi vuo et, ed un altro zero per dinotare la prima sede degl'interi, ed il suddetto prodotto sarà 0.001312, cioè

# 1312

La divisione de' numeri decimali si sa eziandio come quella de' numeri interi, e quando il divisore non è contenuto intere volte nel dividendo, si può contimuare quanto piace la divisione, aggiugnendo de' zeri alla destra del dividendo. Se il dividendo non ha tante figure decimali, quante ne ha il divifore, fe gli aggiungano de zeri alla destra, per renderlo di uguale, o di maggior numero di decimali.

Quando hanno ugual numero di decimali, se, dopo fatta la divisione, non vi rimane verun avanzo, il quoziente sarà un numero intero senza decimali. Ma quando il dividendo ne ha di più, o si accrescono nel sare la divisione, allora il quoziente dee avere tante sigure decimali, quante ne ha il dividendo di più del divisore; vale a dire tra "l quoziente, e "l divisore deono avere tante sigure decimali, quante ne ha il dividendo come si vedrà ne' seguenti esempi:

Dividendo il numero 1.77548 per 0.07, il quoziente è 25364, dal quale fi deono separare a destra tre figure

25.364

decimali, poiche dalle cinque, che ha il dividendo levandone due, che ha il divisore, rimangono tre pel quoziente, il quale perciò sarà 25,364.

Se il dividendo farà 0.64, ed il divifore fia 0.0032, che ha due decimali di più del dividendo, perciò al dividendo fi ag-

giungano due zeri, e si divida 0.6400 pel dato divisore 0.0032, il quoziente sarà il numero in-

0.6400 0.0032

tero 200, perchè il divifore, ed il dividendo hanno ugual numero di figure decimali. Per provare questa verità basta sar l'operazione colle frazioni, cioè

[ aritm. 136. ] dividere la frazione  $\frac{64}{100}$  [ che figni-

fica 0.64 ] per 32 ( che equivale al numero des

cimale 0.0032 ) e si troverà lo stesso quoziente 200.

| do il numero 128.82<br>pel divifore 0.0064.    | 128.8200000 | 0.0064    |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|
| aggiugnendo dei zeri<br>al dividendo, quanti   | 180         | 20118.125 |
| taranno necessari per                          | 520         |           |
| continuare la diviño-<br>ne, la quale termina- | .80         | 1.5       |
| ta ci dà il quoziente                          | 320         |           |
| 20128125, dal quale                            |             |           |

fi debbono separare a destra col punto tre decimali, perchè dalle sette, che ha il dividendo, levandone quattro, che ha il divisore, restano tre pel quoziente, il quale perciò farà 20128.125, cioè 20128 interi col-

# la frazione 125

Qualfivoglia frazione fi può ridurre in parti decimali, moltiplicando il numeratore della frazione pel denominatore delle parti decimali, e dividendo il prodotto pel denominatore della data frazione, ed il quoziente farà il ricercato numero decimale; cioè facciasi una regola del tre, che abbia per primo termine il denominatore della frazione, ed il numeratore per secondo; e per terzo termine il denominatore decimale, cioè il 10, 0 il 100, 0 il 1000, ec.; verbigrazia si vuole

ridurre in decimali la frazione 3; facciafi la regola di proporzione 8:3::1000 al quarto, che farà

## 224 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

cioè 375, dunque sono  $\frac{3}{8} = 0.375$  cioè  $\frac{3}{8} = \frac{375}{1000}$ .

Quando non si può trovare il quoziente in interi, allora si continua quanto piace la divisione, e si troverà un numero decimale approssimante. Così per ri-

durre in parti decimali la frazione 5, moltiplicato il 5

per 100, o per 1000. ec., e diviso il prodotto per 6, si troverà il quoziente 833333, ec. col residuo 2, onde si puó continuare all'

infinito la divisione, aggiugnendo de' zeri al dividendo, e mai non si troverà il quoziente in interi; ciò non osfiante il numero decimale o.83333 farà profilmamen-

5000 6 20 0.83333 20 20 20 20

te uguale alla frazione 5,

poiche non gli manca nemmeno una centomilefima parte dell' unità, per effergli perfettamente uguale, effendo

la frazione  $\frac{5}{6}$  alquanto maggiore di 0.83333, ed al-

quanto minore del numero decimale 0.83334; Laonde senza pericolo di far errore sensibile, il numero decimale 0.83333 si puó considerare come uguale alla fra-

zione  $\frac{5}{6}$ .

Questa operazione è di moltissima utilità nell' estrazione delle radici per approfilmazione; perciocchè i zeri, che si aggiungono, per maggiormente approfilmarsi alla

vera radice col continuare l'operazione [come abbiamo fatto aritm. nn. 160, 166] sono figure decimali, e fi aggiungono due a due, acciocchè il denominatore delle figure aggiunte sia un numero quadrato, quando si dee estrarre la radice quadrata; e quando si cerca la radice cubica per approssimazione i zeri si aggiungono tre a tre, acciocchè i denominatori decimali seno numeri cubi.

Ma quando il numero, da cui dee estrarsi la radice, ha delle note decimali, per non errare, se le decimali sono dispari, si aggiunga uno zero per renderle pari, qualora si dee estrarre la radice quadrata; ma dovendo estrarre la radice cubica, allora coll' aggiugnere i zeri necessari, si faccia in maniera, che il numero delle figure decimali sia sempre divisibile in interi pel numero 3.

Inoltre questa operazione è di grandissimo vantaggio nella divisione, quando vi rimane un avanzo di qualche confiderazione; poichè con questo metodo continuando la divisione colla giunta di quanti zeri piace, si trova un quoziente sempre più approssimante al vero; trascurando poscia l' ultimo residuo, perchè ridoto ad una particella, o minuzia insensibile.

Vicendevolmente, dato un numero di parti decimali, fi riduce ad una frazione d' un dato nome, e ciò fi ottiene moltiplicando il denominatore della propofta frazione nel numero decimale, e dividendo il prodotto pel denominatore delle figure decimali [ che, come già abbiamo detto, è sempre l' unità con tanti zeri a destra, quante sono le note decimali ]; il quoziente sarà il numeratore della proposta frazione. Per sempio avendo 0.875 parti decimali del trabucco, si cerca quanti piedi, ed oncie contengano esse parti, cerca quanti piedi, ed oncie contengano esse parti.

PARTE I.

### 226 ELEMENTI DELLA GEOMETRIA

che in questo caso fignificano  $\frac{875}{1000}$  del trabucco. Or essendo il piede liprando  $\frac{1}{6}$  del trabucco, perciò si moltiplichino le parti decimali 0.875 pel denominatore 6 della proposta frazione, ed il prodotto 5.250 si divida per 1000 denominatore decimale, ed il quoziente 5 sarà numeratore della frazione  $\frac{1}{6}$ , che significa cinque sesti del trabucco, cioè piedi  $\frac{1}{6}$ , che significa cinque sesti duca in una frazione, che abbia il a2 per denominatore, perchè l'oncia è  $\frac{1}{12}$  del piede; si moltiplichi adunque il residuo 0.250 per 12, ed il prodotto 3.000 fi divida pel divisore 1000, il quoziente 3 significa  $\frac{3}{12}$  del piede, cioè 3 oncie.

Adunque parti decimali 0.875 del trabucco fignificano piedi 5, ed oncie 3.

Finalmente occorrendo di dover esprimere con mumero decimale le parti di qualivoglia intero divisso in
diverse specie, ciò facilmente si otterrà col ridure le
date parti alla denominazione della specie minore; indi si riduca la ritrovata frazione in parti decimali, come poco anzi si è dimostrato. Si debbano, per esempio, esprimere con numero decimale piedi 2, once
7, punti 6 del trabucco, qui si dee premettere che si
trabucco nostrale è divis m 6 piedi, si piede in 12
once, e l'oncia in 12 punti, dal che ne segue, che
il piede è la sesta parte del trabucco, l'oncia è la sesttatataducsima parte di esso, ed il punto è la sottocen-

fessantaquattresima parte del medesimo trabucco, e che

punti 6 fono  $\frac{6}{864}$ , cioè sei ottocensessantaquattresime

parti di effo. Ciò premeffo fi riducano i piedi 2, e le once 7, che fanno once 31, in punti, moltiplicandole per 12, e fi avranno 372 punti, che aggiun-

ti ai fuddetti 6, fanno 378 punti, o fia 378 efimi del

trabucco. Pofcia, come poco avanti fi è infegnato (pag. 224) fi riduca questa frazione in parti decimali, moltiplicando il numeratore 378 per 1000, o per 10000, e dividendo il prodotto 370000 pel denominatore 864, fi troverà il quoziente 43875; perciò piedi 2, once 7, punti 6 fi esprimeranno esattamente dal numero decimale 0.4375, che fignifica quattromila trecento settantacinque diecimilessime parti del trabucco, che rimane diviso in dieci mila parti uguali.

# DEFINIZIONE XIV.

Armonica, o musica proportione dicesi quando di tre quantità continuamente disignali la prima sa alla terza, come la disferenza tra la prima, e la seconda alla disferenza tra la seconda, e la terza. I tre numeri 8, 12, 24 sono armonicamente proporzionali, poiche sa 8: 24:112-8: 24:112. Similmente sono in proporzione armonica i tre numeri 6, 3, 2, perchè sta 6:2::6-3:3-2, cioè:13:11.

A trovare tre termini in proporzione armonica basta prendere tre termini, che siano in proporzione aritmetica continua, e moltiplicare il primo nel secondo, il prodotto sarà primo termine della proporzione armonica, indi moltiplicare il primo pel terzo, ed il prodotto farà secondo termine; ed il prodotto del secondo nel terzo della proporzione aritmetica farà terzo termine dell' armonica.

Così avendo i tre numeri ÷ 2.6.10 in proporzione aritmetica continua, fi troveranno i numeri 2x6, 2X10, 6X10, cioè 12.20.60 in proporzione armonica, stando 12:60::20-12:60-20, cioè 12:60::8:40.

Dati due termini della proporzione armonica, fi troverà il terzo dividendo il prodotto dei due primi pel doppio del primo meno il fecondo. Sieno i due termini a, c, ed il terzo incognito si chiami x, sarà a:x::a-c:c-x; onde [ propos. 1. ]si avrà ax-cx=ac-ax, e per antitesi [ aritm. 106. ] farà 2ax-cx=ac, e dividendo l'equazione per 2a-c

[ aff. 5. ] rimarrà 
$$x = \frac{a\epsilon}{a - \epsilon}$$
.

Se faranno dati il primo a, ed il terzo m, a trovare il medio x fi divida il doppio prodotto del primo nel terzo per la loro fomma, e fi avrà per quoziente il medio termine. Poichè essendo i tre termini a, x, m in proporzione armonica, farà a:m::a-x:x-m, e pero [ propos. 1.] si avrà ax-am=am-mx, e per antitesi sara ax+mx=2am, e dividendo per a+m

[ aff. 5. ] fara 
$$x = \frac{2am}{a+m}$$
.

L' armonica proporzione può avere più di tre termini in due maniere; e primieramente si possono trovare due altri termini, che fiano in armonica proporzione col terzo, e ciò fi ottiene moltiplicando il fecondo, e terzo pel denominatore della ragione del primo al terzo, e si avranno il quarto, e quinto termine, quando i termini della proporzione fono crefeenti; ma quando i termini della data proporzione mufica decrefcono, bifogna dividere il fecondo, ed il terzo pel medefimo denominatore della ragione del primo al terzo, ed i quozienti daranno il quarto, e Il quinto termine.

Sieno i tre termini crescenti 4, 6, 12 in armonica proporzione, prendasi il denominatore della ragione 4:12, che è 3, e per esso 3 si moltiplichino il secondo 6, ed il terzo 12, ed i prodotti 18, e 36 sarano i termini quarto, e quinto; onose faranno i termini quarto, e quinto; onose faranno i termini 14,6, 12,18;36 in armonica proporzione continua, i tre primi tra di loro, ed il terzo coi due seguenti fra loro; essendo 4:12:6-4:12-6, e 12:36:18-12:36-18.

Sé il quarto, e quinto termine si moltiplicheranno per lo stesso denominatore della ragione del primo al terzo, o del terzo al quinto, che è lo stesso, si termini sesto, e settimo in armonica proporzione col quinto, e così proseguendo si può continuare all'infinito.

Sieno i termini decrescenti 24; 12; 8 in armonica proporzione, dividendo il secondo 12, ed il terzo 8 pel denominatore 3 della ragione, 24:8, del primo

al terzo, i quozienti 4, e  $2\frac{1}{3}$  faranno i termini quarto, e quinto in armonica proporzione col terzo, e faranno i cinque termini 24; 12; 8; 4;  $2\frac{1}{3}$ , onde fi ha 24: 8: 24-12: 12-8, e8:  $2\frac{1}{3}$ : 8-4: 4- $2\frac{1}{3}$ , cioè 8:  $2\frac{1}{3}$ : 4:  $1\frac{1}{3}$ .

Dividendo i termini quarto, e quinto per l' istefio denominatore della ragione del terzo al quinto, si otterranno i termini sesso, e settimo, ed in questo modo ancora si può continuare la proporzione musica con termini decrescienti all' infinito.

In fecondo luogo l' armonica proporzione puó effere di quattro, o di più termini, ma in guifa, che i primi tre tra di loro; il fecondo col terzo, e quarto fra loro, e così continuando, il terzo col quarto, e quinto fra loro ec. fieno armonicamente proprozionali. Tali fono i numeri 24, 12, 8, 6,

Per ritrovare quanti fi vogliono termini, in questa feconda maniera, armonicamente proporzionali, fi prendano altrettanti numeri, che fieno in progressione aritmetica, e fi moltiplichino tra di loro, ed il prodotto fi divida per ciascuno di essi, i quozienti saranno in armonica proporzione. Così moltiplicando fra loro i numeri ÷1.2.3.4.5.6, il prodotto farà 720, che dividasi per ciascuno di essi numeri, i quozienti 720, 360, 240, 180, 144, 120 fono in armonica proporzione continua. Inoltre se un numero sarà divisibile per più numeri, che fieno in aritmetica progressione, i quozienti faranno eziandio armonicamente proporzionali. Esempigrazia il 60 è divisibile per gli stessi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, ed i quozienti 60, 30, 20, 15, 12, 10 fono in continua armonica proporzione, come ognuno può vedere.

Quando dati tre termini, il terzo sta al primo, come la differenza tra 'l primo, e secondo, alla differenza tra 'l secondo, e terzo, allora la proporzione dicesi contrarmonica. I tre numeri 9; 15; 18 sono in proporzione contrarmonica, perchè sta

18:9::15-9:18-15, cioè::6:3.

Parimente i tre numeri 6, 5, 3 sono in proporzione contrarmonica, essendo 3:6::6-5:5-3, ec.

ANOTAZIONE. La proporzione armónica, o mufica è flata così chiamata, perchè i numeri, che la co-flituiscono, contengono le consonanze della mussica Per esempio i numeri 12.6.4.3, che sono in armonica proporzione continua, contengono cinque consonanze mussiche; poichè la ragione dupla 12.6, ovvero 6:3 cossituisce la consonanza detta diapason, o sia ottava. La ragione sessiva diapascon, contava chiamata diapente, o quinta. La ragione sessiva cui a consonanza chiamata diapente, o quinta. La ragione fesquiterra 4:3 esprime la consonanza nominata diaptascon e diapente, o sia duodecima. E la ragione quadrupla 12:3 constituisce la consonanza appellata dissidapason, o decimaquinta.

FINE DEL LIBRO PRIMO DI GEOMETRIA, E DELLA PRIMA PARTE.

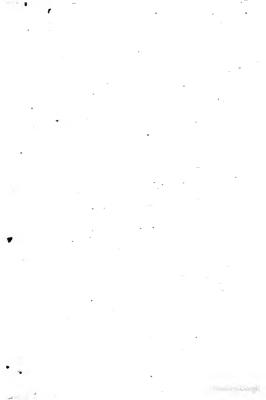



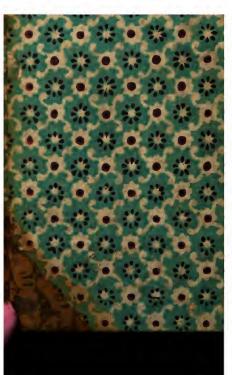